

Digitized by the Internet Archive in 2020 with funding from Getty Research Institute





facto Belle



# OPERE

EDITE ED INEDITE

DEL

CO: CARLO GOZZI





#### IN VENEZIA

DALLA STAMPERIA DI GIACOMO ZANARDI.

MDCCCIII.



# LA DONNA INNAMORATA DA VERO.

COMMEDIA

INTREATTIS

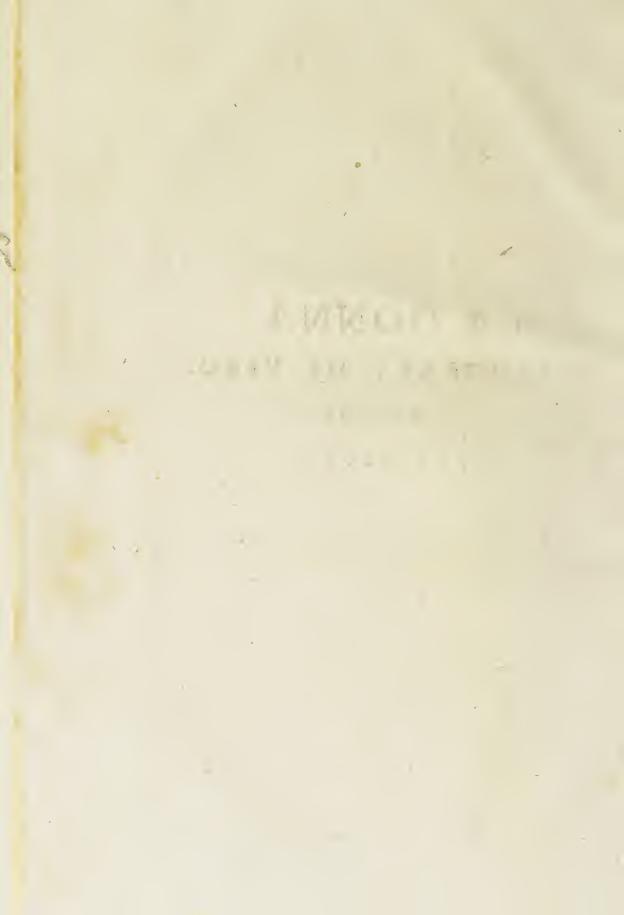

## PREFAZIONE

Don Pedro de Urdimalas, Commedia spagnuola senza nome d'autore, m'ha data l'idea di ricomporre un'altra Commedia, ch'io intitolai. La donna innamorata da Vero. L'intreccio mi parve bizzarro, e capriccioso abbastanza per convenire colle maschere della Commedia Italiana.

Fui pregato dal Sacchi capocomico, che passava allora colla sua Compagnia a Mantova, a scrivere una rappresentazione da produrre al Pubblico una novella Attrice, ch'egli aveva aggregata, e ch'era la Signora Ricci; ora assai conosciuta.

In questa Commedia pensai di far presentare la giovine Comica al Pubblico in parecchi aspetti come si potrà rilevare.

lo non conosceva allora il carattere di quella giovine e vidi ben tosto nel suo recitare, che fece quest'opera, ch'io aveva sbagliato nell'addossarla a lei.

Conobbi allora bensì il suo carattere, e composi

poscia; La Principessa Filosofa, a lei adattatissima, colla quale vinse la pubblica grazia meritamente.

La Donna innamorata da vero, fu dalla Compagnia Comica del Sacchi esposta nel Teatro di Mantova a' dì 22. Luglio 1771. Piacque, e si volle replicata.

Entrò nel Teatro in San Salvatore a Venezia il dì 8 di Ottobre dell'anno medesimo. Si è replicata parecchie volte nell'autunno, e nel carnovale susseguente.

Ella è scritta parte in verso, parte in prosa, come sono tutti i miei generi scenici, ne' quali ho voluto innestare le nostre maschere, facete, e desiderate.

Tra le molte stravaganze di quest'opera, v'è quella, non indifferente, e che piacque, di far portare
il dialetto veneziano felicemente a una Dama spagnuola, fatta serva d'una locanda. Ve n'è una maggiore verso il fine dell'atto secondo. La medesima
Dama, o sia la donna Innamorata da Vero, per salvare
l'amante dalla morte, si veste da soldato. La sua
voce passa per voce d'uomo soldato coll'amante, e
passa per la voce dell'uomo amante col Vice-Re di
Napoli. La oscurità del luogo, e tutte le avvertenze
ch'io m'ingegnai a porre non sono difesa; ma l'eroica
azione che fa la Innamorata in quel vestito, piace a
segno, che gli Spettatori trasportati applaudono all'
azione a furore, e vanno sopravia alle impossibilità.

Narrando la verità innegabile di questo avvenimento, non intendo di dileggiare il rispettabile verisimile, ch'io anzi raccomando, pur che non si dia que'verisimili che fanno sbadigliare, e addormentare i poveri ascoltatori radunati per essere divertiti.

Quest'opera non è morta, e con tutte le stravaganze sue, è ancora spettacolo che interessa. Credo che il gran viluppo, lo scioglimento, e alcune scene d'aspetto nuovo, sieno cagione della sua resistenza. Passando alla stampa ella apre il campo a tutte quelle censure, e a tutte quelle difese, ch'io non mi prendo la briga di fare.

## PFRSONAGGIA

- D. FERNANDO ONORIO, Capitano Spagnolo.
- D. LUCREZIA SPLENBORI, Sagnola innamorata di D. Fernando.
- IL Co: OTTAVIO BRANDI, Cavaliere Napoletano amante di
- D. LAURA CORTESI, Napoletana amante di D. Fernando.
- D. Gonzalo di Cordova, detto il gran Capitano, Vicerè di Napoli.
- D. Luigi Roccafelice, Uffiziale Francese amante di Laura.

LISETTA, Serva di D. Laura amante di Brighella.

TARTAGLIA, ricco Locandiere, e Trattore provigioniere alle carceri.

VITTORIA, sua Figliuola.

TRUFFALDINO, Servitore di D. Fernardo.

BRIGHELLA, Servitore del Co: Ottavio.

PANTALONE, Sergente.

CINGARI .

SOLDATI.

STAFFIERI.

La Scena è in Napoli.

## ATTO PRIMO

## E' L'ALBA.

Piazzetta con una Locanda da una parte, e una biscaccia dall'altra.

#### SCENA PRIMA.

D. Lucrezia sola esce per una Strada con cendale tratto giù, e moretta sul viso. Si trae la maschera.

Dovrò sempre penar? Notti angosciose,
Giorni infelici, formeranno il corso
Della mia vita? Sarà questo il prezzo
D'una misera Donna ciecamente
Data in preda a un amante? Fuggitiva;
Non seco unita in sacro nodo, spoglia
Per lui di quanto aveva. Amore ... amore,
Fedeltà, sacrifizi non han forza
Sopra al cor d'un amante, almen per vincere
In lui la inclinazione a indegno vizio
Di strage e disonore? (guarda verso la biscaccia)
Eccolo egli esce

Dall'orribil caverna de'viziosi,

Pallido, pien di sonno, sbalordito,

Riscaldato, iracondo. Usiam prudenza:

(si ritira indietro)

#### TO LA DONNA INNAMORATA DA VERO

#### S C E N A II.

- D. Fernando in uniforme, e Truffaldino escono dalla biscaccia, e la detta in dietro.
- D. Fer. (esce impetuoso lacerando carte da giuoco)
- Sarà per me lo stesso eternamente

  Il giuocare, ed il perdere? (lacera carte)

  Truff. Che si è inchiodato su quel Cavallo come un

  postiglione; che se metteva il sette avrebbe vin
  to un tesoro. Ch'egli ha posto il sette a memo
  ria, e che con la mente ha guadagnati trecento

  e cinquantun zecchino appunto.
- D. Fer.

  Se il Sette

  Avessi posto, io già doveva perdere,

  Era terzo, era terzo. Maledetta

  Maledetta fortuna.

  (lacera carte)
- Truff. Che doveva lasciar il giuoco quando vinceva che nel principio vinceva dugento, e più zecchini.
- Ma perchè ...

  Ma perchè non tirarmi per la falda

  Quando vinceva? Io pur ti aveva ordinato,

  Che se mi vedi vincere la somma

  Di dugento ori circa, mi tirassi,

  Che averei tralasciato. Io mi conosco,

  Sono caldo sul giuoco, e tu briccone ...

  Par, che t'ingrassi delle mie disgrazie,

Non m'obbedisci mai. Sia maledetto...

(lacera carte)

- Truff. Come possa dir questo? Che l'ha tirato disperatamente più di dieci volte, e che si è guadagnato per di dietro un calcio in un stinco, che vide le stelle, e che ancora sente dolore, ec.
- D. Fer. Tuo danno. Appunto allor quel tuo tirare
  Mi ha portato il delirio. Mi vien voglia
  Di darti un altro calcio. (segue a lacerare carte)
  Truff. Suoi stupori, che ecco il guadagno di che serve

giuocatori, ec.

D. Fer. Che farò?

Come rimedierò? Son disperato.

D. Luc: (avanzandosi) Fernando.

D. Fer. (ricomponendosi con ilarità sforzata)
Oh quì Lucrezia?

D. Luc. Hai tu giuocato?

Truff. E perduto, e perduto.

D. Luc. (a Fer.) Sulla parola forse?

D. Fer.

Sì mia cara,

Così non fosse. Io son fuor di me stesso.

D. Luc. Odi Fernando. Un solo ben mi resta,
Preziosa memoria a me assai cara
Di mio Fratello. In questo anel consiste;
Prendi, supplisci a' tuoi dover.

(in atto di cavarsi l'anello)

D. Fer. F'ratello!

Fratelli hai tu? mai nol dicesti.

D. Luc. E' vero,
Ostacoli non volli a' nostri amori.

Or lo saprai. Certo ho un fratel che milita
Nelle armate di Francia. Siam gemelli,
E tanto eguali nelle effigie, e in tutto,
Che spesso tra noi due cambiando i panni
Spasso avevamo ad ingannare i servi,
E i nostri Genitori. Ci amavamo
Estremamente. Pietro era il suo nome.
Al suo partir piangendo regalommi
Questo diamante. Il conservai sin ora;
Altro non ho Fernando; mi sei caro;
Caro m'è l'onor tuo; prendi, ti servi.

(presenta l'anello a D. Fernando, esso resta perplesso)

Truff. Commosso a parte accenna le gran ricchezze
che portò seco Lucrezia Splendori di Spagnà
quando fuggì con Fernando tutte consumate da
lui, ec.

- D. Luc. Ricusi forse?
- D. Fer.

  Sì, Lucrezia: Il core

  Non soffre, ch'io ti privi, ed a bastanza

  Già ti son grato. Io t'ho ridotta a troppo

  Miserabil vicenda... I vizi miei...

  Ben lo conosco.. Io troppo ingiusto.. Amica...

  Peso maggior non voglio di rimorsi.
- Truff. A parte, che è un poltrone troppo tardi, è meglio accettare anche quel resto, come voglia supplire ec:
- D. Luc. Che mi devi, Fernando? Che ti affanna?
- D. Fer. Meglio di me tu il sai:
- D. Luc. Me l'ho scordato:
- D. Fer, Perche?

Perchè se vive in te memoria D. Luc. Di quanto devi, è inutil, ch'io conservi Reminiscenza. Prendi.

(porge l'anello)

D. Fer.

No, nol voglio.

D. Luc. (a Truff.) Prendi tu caro servo, e va, supplisci A' suoi doveri.

D. Fer. Servo, non lo prendere,

Truff. Prendilo, nol prendere, ec.

D. Luc. Hai cor di rifiutare i doni miei? (con impeto) Fernando più non mi ami.

D. Fer. (a parte) Ella si avvede.

(a Luc.) No, Lucrezia, ti adoro. Il mio rifiuto Nasce appunto da amor. Servo, va in casa, La mia sciarpa più ricca prendi, e cerca Di far danari.

Truff. Se abbia perduta la memoria, ch'è pegno al pasticciere per dieci doppie.

Prendi l'altra, e vendila. D. Fer.

Truff. Che sta sudando nel Camerino dell'oste pegno dieci doppie.

D. Luc. Ma se puoi coll' anello...

D. Fer. No, nol vogilo. Delle mie due pistolle ornate d'oro, Che se n'è fatto?

Truff.

Dieci.

Di due dicci? Forse D. Fer.

Si sono rotte?

Truff. No, che furono vendute a un Francese dieci doppie, che il Francese chiamava pistòle, e per

- 14 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

  questo egli disse che delle due pistolle se ne erano fatte dieci.
- D. Fer. Gran scialacquatore!

  Teco nulla è sicuro.
- glia, che non vorrebbe, che D. Lucrezia pensasse che non sia un servitore onorato, o che mandasse a male la roba del Padrone Che però egli conserva pontualmente l'inventario del suo equipaggio fatto poco dopo che giunsero di Spagna a dar l'assalto a Napoli col gran Capitano D. Gonsalo di Cordova. Che tre giorni dopo la presa di Napoli fu fatto quell'inventario, che intende di leggerlo, che lo ha in scarsella, che incontri bene il fatto suo in presenza di D. Lucrezia. Trae di scarsella un foglio.
- D. Fer. Via sì, leggi.

Vediam se c'è qualche buon capo ancora Da far pronti denari.

- Truff. Apre l'inventario, comincia a combinare con stento, e con spropositi. A dì ec. ec. Napoli.
- D. Luc. Dà quì sciocco

Leggerò io, vedremo (strappa a Truff. l'Inventario, e legge)

A dì ec, ec. Napoli. Inventario de' Mobili esistenti di ragione del Nob. Sig. Capitanio D' Fernando Onorio di Madrid, Co: Marchese ec. ec. ec. fatto a istanza di Truffaldino Battocchio da me Pantalone dei Bisognosi Sergente, della Compagnia, tre giorni dopo la presa di

Napoli sotto la Viceregenza di Sua Eccellenza Maresciallo D. Gonzalo di Cordova, ec.

- Truff. a istanza sua, a istanza sua, ch'è un uomo d'onore, ec.
- D. Luc. (leggendo)

Un portamantello grande di pelle di cavallo.

- no di tre colori, e tre con tela di stoppa.
- D. Luc. (leggendo) Con entro quanto segue.

  Una sciarpa di ricamo d'oro, con frange d'oro,
  e perle buone.
- Truff. (serio) Impegnata.
- D. Luc. (leggendo) Una sciarpa d'argento, e d'oro con frangie di canatino.
- Truff. (serio) impegnata e suda nel Camerino dell'Oste:
- D. Luc. (leggendo)

Due pistolle rimesse d'oro nelle fondine ricamate Truff. (serio) Vendute dieci Pistòle.

D. Luc. (lgggendo.)

Tre sciarpe, due vecchie, e l'altra usata.

- D. Fer. (a Truff.) Che spropositi!
  E l'altra sciarpa?
- Truff. (collercio) Che si è adoperata per tacconare le due vecchie, e che i ritagli avanzati si possono vedere, sono nel portamantello legati con una cordelina color di rosa di ragione di D. Lucrezia.
- D. Luc. (leggendo) Item un pajo di braghesse con la prospettiva di velluto nero, e le parti suburbane di rassia nera.
- Truff. fruste, fruste, che non hanno un pello, sono in essere.

#### 16 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

- D. Luc. (leggendo) L'Albero della Famiglia. Onorio con 75 discendenze.
- Truff. Miniato e bello, è in essere, in rotolo ben conservato.
- D. Luc. Item due camicie, e mezza.
- D. Fer. (a Truff.) Mezza?
- Truff. (collerico) Mezza, mezza sì, perchè a una si sono cavate le maniche, e fatti due fazzoletti da naso. Oh bella!
- D. Luc. Item 50 mazzi di carte, dieci mazzi senza il 2, 8 mazzi senza il 7, 12 mazzi senza il ca-vallo, 10 senza il fante, e 10 senza l'asso.
- Truff. Tali e quali tutte imperfette perchè il padrone ha lacerati tutti quei punti, sui quali ha perduto, non è sua colpa.
- D. Fer. Eh avanti avanti.

  Lasciam queste minuccie.
- D. Luc. Item una scatola di polvere di cipro, specchietto, pettini, e cera da tuppè.
- Truff. Cera no, perchè confessa di averla mangiata lui, è un galant'uomo, e dice il vero.
- D. Luc. Item un ritratto di D. Laura.

(suo atto di sorpresa)

Truff. (da se sbigottito) Uh?

D. Fer. Oh basta.

(leva l'Inventario a D. Lucrczia)

- D. Luc. (sorpresa) Adagio.

  Chi è questa D. Laura? Che ritratto?
- D. Fer. (a parte)
  Gran asino è costui.

Truff. (sbigottito a parte) Che ha fatto un gran marrone non volendo, che va a rischio di sturbare il passaggio dell'anello.

D.Luc. Si può saper chi sia questa Signora?

D. Fern. (a parte) (Una donna gelosa mi mancava!)

(a D. Lucrezia) Io non credo, Lucrezia, che un ritratto Possa darti sospetto. E'd'una Dama, Che amai pria di conoscerti. Ti offendi! Chi te idolatra come amar può un' altra?

- D. Luc. Però il ritratto presso a te conservi.
- D. Fern. E' cosa indifferente cara figlia.... E poi sa tutto il servo... egli è informato....
- D. Luc. Che sai di questa Laura? Di, ragiona. (a Truff.) Truff. Imbrogliato a parte maledice il padrone, che lo imbroglia ec. a D. Lucrezia con franchezza imbrogliata, che la faccenda è tanto vecchia, che appena se ne ricorda come d'un sogno. Che era una Signora in Spagna guercia, con un naso ribeccato, ec. Che si ricorda anzi che il Pittore che aveva fatto il ritratto era un giocatore rotso, e che aveva perduto il ritratto col padrone
- D. Fer. Certo me lo ricordo, è vero è vero. Credimi, cara Laura....
- D. Luc. (con impeto) Io son Lucrezia.

alla bassetta.

- D. Fer. Sì parlava di Laura, e m'è venuto. Per accidente il nome sulle labbra:
- Truff. (a parte) Che, la verità vuol inscire, che il tempo si fa cattivo.
- D. Luc. (a parte) Dissimuliam, perchè non mi nascondano Tomo X.

#### 18 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Il ritratto, saprò ben ritrovarlo,

Verificare il tradimento. (alto) Prendi,

Fernando a tuoi dover supplisci. (porge l'anello)
Truff. (a parte) Che torna sereno. Chi ha fortuna in
amor, sfortuna ha al giuoco.

D. Fern. No no Lucrezia sospettosa sei.

E' maggiore l'ostacolo, ricuso.

Truff. (a parte) Sua rabbia, in questo.

#### SCENAIII

Brighella con una lettera, e una borsa, e i detti.

Brigh. I milissimo Servo al Sig. Capitano Onorio. Se la permette, con licenza de questa Signora, go da dir un quarto de parola significante.

D. Luc. (ironica) Oh il Sig. Capitano può servirsi.
(a parte irata) Una lettera! Laura senza dubbio.

(rimette l'anello)

Pruff. (a parte) Ch'è perduta la speranza. L'anello è tornato al suo centro, maledice Brighella:

D. Fer. (a Brighella) Che vuoi?

Brig. Ghe xe nota la mia eroica figura?

D. Fer. Sì, servi al Co: Ottavio Brandi,
Mio grand'amico. Che vuoi dirmi?

Brig. El Co: Ottavio Brandi m'ha dà ordene de no trattegnirme con ella, ma de consegnarghe sta lettera, e sti 500 zecchini. Eseguisso i comandi, e po la scampo come se la fusse la peste con tutto l'ossequio. (entra)

D. Fer. (con la borsa, e la lettera in mano sorpreso) Oh buona!

Che sarà questo (verso D. Lucrezia)

D. Luc. (con dispetto) Gran enigmi certo! D. Laura; una lettera.

Lucrezia D. Fer.

Lascia i falsi sospetti:

D.Luc: (irritata) Falsi! Falsi! Ma non poss' io appagarmi?

(cori impeto gli strappa la letterd)

Guarda bene D. Fer. Ell'è del Co: Ottavio; questi sono Cinquecento zecchini, ch'ei mi manda! Sarà qualche sécreto:

A me secreti! D. Luc. Ciò che tu sai posso sapere anch' io : (con sdegno apre la lettera)

Truff. (a parte) Che sembra una vipera, ec.

D. Fer. Leggi, via, vedrai, che tu t'inganni Cara Laura, vedrai:

D. Luc. (sorpresa, e colerica) Lucrezia sono.

D. Fer. Oh uno sbaglio di lingua avrà un processo!

Truff. (a parte) che la Lingua urta dove il dente duole : ec.

De Luc. (legge con agitazione) Caro amico Fernando. Io come sai Sono novello suddito, e possente Per facoltadi, ed aderenti in Napoli. Il Vicerè Don Gonzalo di Cordova, Che la Città prese di fresco, è austero,

#### 20 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Mi guarda con sospetto. Ogni suo cenno M'è un'acuta minaccia di rovina.

Tu sei valente, hai brio, sei vero amico;

Se tal ti credo, in quanto a te confido,

Ed a te appoggio il vedrai svelato.

D. Fer. Lucrezia hasta, or sei chiarita.

(vuol levarle il foglio)

D. Luc.

Fermati.

Vo' legger tutte. So tacere anch' io

(segue a leggere)

- D. Laura Cortesi amo all' estremo Secretamente....
- D. Fer. (sorpresso) Questa è una tua aggiunta!,
- D. Luc. (osservandolo a parte agituta)
  Impallidisce. Usiam franchezza.
- Truff. (a parte) (Che se ciò è vero non dà un soldo della vita del Co: Ottavio).
- D. Fer. (a parte smanioso, osservato da D. Lucrecia. (Io scoppio.)

Dice in vero così?

(a D. Lucrezia che si sforza alla freddezza)

D. Luc, Si: A te che importa?

D. Fer (con franchezza affettata)

Oh nulla affatto poi, segui pur, segui.

Truff. (a parte) Che la saccenda va da galeotto a marinajo.

D. Luc. (segue) D. Laura Cortesi amo all'estremo Secretamente e sono corrisposto

(guarda sott'occhio D. Fernardo)

- D. Fer. (a parte) Non posso più.
- D. Luc. (da se) (La mia vendetta è questa.)

Truff. (a parte) Due agitate Navicelle, ec.

D. Luc. (segue) Al Viceré raccomandata è Laura
Da D. Corrado il Padre, che inviato
L'ha Ambasciatore in Alemagna. Laura
E' da Roccafelice corteggiatà
Uffiziale Francese, occhio diritto
Del Vicerè (guarda sott' occhio D. Fern.)

Truff. (a parte La Filippa combatuta.

D. Luc. (seguè) La circostanza mia Vuol ch'io non me le appressi, e non mi espongo A' cimenti, a' perirgli. Don Gonzalo E'un Argo sopra me, cerca pur troppo Pretesti di abbassarmi, è rovinarmi: Dal tuo cordiale amor, dall' amicizia, Fernando, io chiedo sol, che te le appressi; Che la corteggi, e ché il suo cor disturbi Dalle circuizion di quel Franzese Pericoloso con le Donne fragili ... Già tu m' intendi, insin che D. Gonzald Disarmi, e persuada. Tu non sei Sospetto al Vicerè come son io, Anzi so ch'egli t'ania, e ti distingue: Puoi conversar con Laura. I casi tuoi Le ristrettezze tue note mi sono. Cinquecento zecchini; onde comparsa Possa fare, t'invio. Quanto ho nel Mondo Disposto fia per te se occorre. Serbami Il cor di Laura illeso dal nimico; Lo contrasta, il disturba. Io te non temo, Ti conosco illibato: Sei Spagnolo,

22 LA DONNA INNAMORAEA DA VERO

Sei Cavalier. La vita mia rimetto Nell'amicizia tua. Fernando addio.

(guarda attentamente Fernando)

D. Fer. (da se smanioso)

Me infelice, che Laura mi tradisca!

- Truff. (a parte) che non si sarebbe mai imaginata una maniera di far denari consimile, ec.
- D. Luc. (da se furente)

  Traditor! troverò questo ritratto.

  Il ver confronterò. Dissimuliamo.
- (a D. Fernando) Fernando udisti? Che? ti senti male? Truff. (basso a Fernando) che si risvegli, ha gli occhi stralunati, sembra un morto cavato dalla sepoltura.
- D. Fern. (sforzandosi ad ilarità)
  Il caso è curioso! Dimmi, servo,
  Nella mia circostanza che faresti?
- Truff. (guardando ora Fernando, ora Lucrezia, e stringendosi nelle spalle) Ma ....
- D. Luc. Qui non c'è da pensare. Anch'io capace Son di darti un consiglio. Non sarebbe Già questa Laura del ritratto?
- D. Fer. Oibò.

Nè men per sogno.

- Truff. Oibò: quella era in Spagna, guercia, e senza naso, ec.
- D. Luc. (a parte)

  Giugnerò a quel ritratto, s'egli fosse

  Mille miglia sotterra! Traditori!

  (alto) Senti, Fernando. Un Cavaliere amico

In una dolorosa circostanza Prega te di un favor, strano egli è vero, Ma esimerti non puoi.

- Ciò penso anch' io, D. Fer. Ma un ostacolo grave....
- D. Luc. Qual ostacolo?
- D. Fern. La gelosia tua ingiusta.
- D. Luc. No, Fernando...

Se non è Laura del ritratto.

- Truff. Oibò che quella è passata nell' Indie sono otte anni, e più,
- D. Luc. Dunque Puoi favorir l'amico, io non mi oppongo. (a parte) Ardo di sdegno, scoprirò l'inganno.
- D. Fern. (a parte) Persuasa è Lucrezia, amor mi assiste. Sazierò la mia vista. Il Co: Ottavio Si pentirà d'un ordine indiscreto, Gli renderò i suoi doni. Io non dò a prezzo Gli oggetti del mio amor. Laura mi attendi, Scoprirò i tuoi garbugli. Fia punito Dal mio furor Roccafelice. Scusa Abbia Fernando da Lucrezia amante Da Ottavio, da ciascun; questo mio core Tutto superar deve, ed appagarsi.
- D. Luc. (che l'averà osservato attentamente) (Parla da se l'ingrato)

(alto) D. Fern. Ciò che tu consigliasti per l'amico. Tien questa horsa, servo. Va, supplisci A quanto devo. In casa ci vedremo.

Che risolvi?

#### 24 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

(consegna a Truffaldino la borsa)

- Truff. che lo servirà. (a parte) Che non fu mai al possesso di tanto, che sente partire da quella borsa un vigore che si dilata per tutte le suè fibbre, ec. che legge nella punta del naso a D. Lucrezia, che ha in testa il ritratto, che se il padrone non è un asino userà attenzione; si sbrighi lui, ec. (entra)
- D. Luc. (da se) Vorrei che qui Fernando si fermase, Gir sola in casa, e rintracciar per tutto Quel ritratto cagion del mio tormento.
- D. Fern. (guardando dentro agitato da se)

  Esce di casa Laura? Me meschino:

  Roccafelice è poco lungi: Bramo

  Di rimaner. Se giugne, e vede questa...

  La gelosia... Vorrei restar qui solo.
- D. Luc. Che stai dicendo?
- D. Fern. Eh nulla, ristetteva...
- D. Luc. (a parte)
  (Di venir meco a casa. Il ciel nol voglia)
  Che Fernando?
- D. Pern. Che devo ire al Castello
  Per un affare. Verrò a casa poi.
  Ritirati amor mio.
- D. Luc. Si, caro bene.

  (a parte) E' propizia la sorte.
- D. Fern. (da se) Il Cielo m'ajuta:
  Ella sen va, mi lascia.
- D. Luc. (da se) Egli qui resta:

  Ciel ti ringrazio. L'ira mi conduce.

(via furiosa)

D. Fern. Sorté, grato ti son, parti alla fine.

Laura qui s'avvicina. Se mi vide

Coll' altra Donna... Fingo non vederla,

Di aver qui qualche affar nella Locanda.

Da ciò che mi dirà prenderò norma.

(batte alla Locanda)

#### SCENA IV.

Vitteria, Don Fernando, Donna Laura, e Lisetta:

Vitt. (di dentro) Chi batte?

D. Fern. Uscité uscite:

Vitt. (esce) Che comanda?

D. Fern. (da se) Laura mi guarda, e nulla dice, certo E' sdegnata, e mi vide con Lucrezia,

(a Vitt.) Oh bella Figlia; a sorte è quì alloggiato

( guardando Laura sott' occhio )

Vitt. O quì ci sono

E grassi, e magri, e piccoletti, e lunghi; S'altro non mi sa dire.

D. Ferns (da se guardando soti' occhio Laura)
E non ragiona!

D. Lau. (basso a Lis.) Chi è colei.

Lis. (basso) Colei è la Vittoria
Figlia a Tartaglia, quella maledetta
Che m'insidia Brighella; io non le vedo
La gran hellezza, che si dice.

D. Lau. (basso) Dirhmi:

### 26 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Osserva, ei m'ha veduta, e non favella.

Vitt. (a D. Fer.)

In somma in che poss'io servirla? Dica.

D. Fer. (in astrazione)

Oh vi son servo.

(guarda D. Laura) E'bella questa, è bella!

Vitt, (da se) Questo Signor mi pare un matto, è matto.

(a D. Fernando) lo non ho servitori Cavalieri.

S'altro non mi vuol dir, serva umilissima. (entra)

D. Fer. Venite qui ascoltate

(guarda D. Laura sopra pensiere)

D. Lau. (basso a Lis.) Io certamente

Quest'azion non comprendo, mi fa sdegno.

E' un disprezzo patente insofferibibile.

Lis. (basso) Che sia geloso?

p. Laura (basso) Di chi mai Lisetta?

Lis. (basso) Del Co: Ottavio.

Del Conte Ottavio per poter con lui

Conversar senza ostacoli, tu il sai.

Lis. (basso) Sì, ma non è informato.

D. Lau. (basso sdegnata) Mi fa rabbia.

Ha contrassegni del mio cor, che bastano.

p. Fer. (guardando dentro da se)

Roccafelice si avvicina. Io sento
Nel cor le fiamme. Udiam ciò che le dice.
La scena si fa seria. Verrà il punto,
Ch'io forse adoprerò più che la voce.
(guarda di dentro, poi basso

Oimè, Signora, oimè, Roccafelice!

p. Lau. (slegnosa basso)

Lascia che venga. Io voglio vendicarmi Della fredezza di quell'uomo ingrato Col farlo delirar. Che sì ch'ei parla?

#### SCENA V.

p. Luigi, due Soldati, e i sopraddetti,

p. Lui. (ai soldati)

Fermatevi in disparte. Il mio rispetto So qual sia con le Dame.

(i soldati entrano con inchino)
Alma all'assalto,

Lingua, eloquenza, la fortezza è mia. (si avanza)
Madama io non dirò se sia il destino,
Magnetica attrazion d'atomi, o forza,
Che mi conduce a voi, poss'io appressarmi?

(con rispetto affettato,

D. Laur. Eh Madama ... Madama, il non sprezzare, E'scarso refrigerio a un cor che abbruccia.

D. Fer. ('smanisco da se) Più non sto a freno.

Lis. (da se) D. Fernando fuma.

D. Lau. Il non sprezzare in una Dama è molto; E spesso non sperar, le Donne offende.

(guardando D. Fernando),

P. Lui. (con trasporto)

Oh adorabil spirto! Quanti sensi Hanno queste parole! Io non m'inoltro

es LA DONNA INNAMORATA DA VERO Nel delizioso vortice soave Di questi accenti. Io spero sì, Madama; Son la stessa speranza, io v'amo, io sperò. ( con vivacità le prende, e bacia una mano; D. Laurd guardando D. Fernando) D. Fer. (iracondo da se) E' il più tricer viltà. Roccafelice ? (alto) L'interprete son io deindetti suoi, Vano è in voi lo sperar, vano è l'amarla: Non speranza, od amor, se vi son cari L'alma nel seno, è nelle vene il sangne: D. Lui. (sdegnoso) Qual Spagnola arroganza. Questa spada Saprà domarla., (mette m'ano) D: Fer. (acceso) . E questa mia difenderla. (mette mano, si battono con violenza) D. Lau. (spaventata gridando) Lisetta errai; Fernando.. D. Luigi ... Lis. (spaventata gridando) Ajuto, D. Luigi, D. Fernando! D. Lui. (cadendo) Vincesti io muojo. D. Laur. (a.D. Fer) Ah che facesti! D. Fer. (furioro), Laura, Ite lungi di quà. Se arriva gente. E' macchiata il decoro d'una Dama, Prezioso attributo. La imprudenza... Ah v'amo più che non vi amava ... Ingrato ... D. Lau. D. Fer. Ritiratevi tosto.

Lis. Dice bene.

Andiamo via Signora.

D. Laur. Si... crudele

Io mi sento morir .... Serva mi assisti.

(si appoggia a Lisetta:

Lis. (a parte) Questo si acquista a far l'amor con cento)

(entrano)

Lui. (sforzandosi di levarsi)

Respiro ancora ... traditor ... Soldati ... Uccidete costui ... (escono i due soldați)

D. Fer. (alto) Non provocate Maggiormente il mio sdegno, and a vivina

D. Lui. L'uccidete. (I soldati l'assaltana)

D. Fer. Facil non è l'impresa, che commetti.

(mette in fuga i Soldati, poi guarda dentro) Il Vicerè! Fernando sei perduto.

(resta ottuso con la spada ignuda in mano)

# S G / E N A VI.

D. Gonzalo, Co: Ottavio, Pantalone; Soldati, e i detti) indi Brighella.

, 11 . . . . . . . . . 7 // // D. Gon. Pernando! (guarda D. Luigi) O là che miro! (a D. Fer.) Sono' queste

In quella spada, che ti ho data in dono Allor che pel mio Re venni all'assalto Di queste mura, l'utili tue imprese?

(D. Ter. con mano alla fronte)

Brigh. (esce correndo) (poi basso al Co: Ottavio) Oe Signor. Ho incontrà D. Laura, e Lisetta, che entrava'in casa spayentade, e Lisetta m'ha dito in pressa

- che D. Laura xe stada la causa de sto macello
  La sa de aver parte, Signor, in sta tragica reputazion, la se regola in causa, che mi me la
  moco.

  (entra)
- Roccafelice altrove in diligenza
  Si porti, è lo soccorra con prestezza
  La Chirurgica man. Forse mortale
  Non sarà la ferita.
- Pant. Via pali moveve; obbedi i comandi de so Ec-

( i due Soldati sollevano Roccafelice )

D. Lui. (con sospiro a parte)

O Laura, o amore ...

Quanto caro mi costi!

(viene condotto vid)

- Co: Ott. (basso a Fern.) Io fui cagione.

  Quant' obbligo t' ho amico. Fuggi, salvati,

  Io strada ti farò; la vita mia

  Pur che ti salvi, curo poco.
- Obblighi non avete, e non accetto

  Nessun favor da voi. Volontier perdo

  Una vita affannosa. E' questa, amico,

  Il compenso ai favor che mi esibite

  A voi maggior d'ogn'altro.

Co: Ott. (da se)

Qual anima bizzarra!

Io non lo intendo.

D. Gon. Ormai son stanco.

Tutto intendo saper. Svelatamente;

Fernando narra la cagion de' mali; De'tuoi delitti:

- D. Gonzalo indarno p. Fer. Sincerità mi ricordate, e tutto Senza timor dirò.
- Co. Ott. (basso, a Fern.) Di Laura, amico, Serba il decoro per pietade.
- Conte D. Fer. (basso) Di un Cavalier so gli obblighi, nè accetto Per turbare il decoro d'una Dama Ricordi da nessun.
- Co. Ott. (basso) Questa è Fernando Bizzarria stranage E. e. e. e. e.
- p. Fer. (basso) Conte, è circostanza:
- p. Gon. (iracondo verso Fern.) Puossi sapere alfin.... D. Fern: Signor sì; puossi &

Giunse una Dama, che idolatro. Giunse Roccafelice, e dichiarossi amante. Mosse amor la mia lingua, e non in guisa Però da ingiuriarlo: Egli si accese, Sfoderò, mi assalì. Questa è la spada Che voi mi deste in prò del mio Monarca Nell'assalto di Napoli. Chi volle Contrastare al mio Re vittoria, seppe Se da voi l'ebbi indarno, e se le imprese Di Fernando fur vili. Don Gonzalo, Rimproveri non soffro. Al fianco mio Non pende un dono vostro con viltade. Roccafelice testimonio al vero Essere anch'egli volle. Io lo compiango -

- 32 LA DONNA INNAMORATA DA VERO Sincerità bramaste, io fui sincero.
- p. Gon. Una Dama cagion del tuo trascorso!
- Di farmi porre il capo tronco a' piedi.

  Arbitrio mio è il tacere. Io mon espongo

  Il nome rispettabil d'una Dama

  All' indiscrete dicerie volgari.

L'arbitrio vostro usate, eccovi il mio:
Co: Ott. (a parte) Quanta alla sua costanza invidia porto;
Imprudente cagion son io di tutto.

Vano è Fernando. E' noto il tuo costume Vizioso, eroico a un tratto, e nota è pure Colei, che teco dalla Spagna venne Donna, o Dama nol cerco. M'è palese, Che Lucrezia si appella. Io troncar deggio Le cagion de' misfatti, e chi in tumulto Tien l'alme sregolate, io più non soffro: Sergente.

Pant. Eccellenza son ai so comandi (si avanza (in questo)

47 10 10 10

## S C E N A VII.

Truffaldino e detti.

Truff. Esce, sua sorpresa sopra quanto vede.

D. Gon. A'detti miei si presti orecchio.

Questa Lucrezia amica al Capitano,

O nimica piuttosto, prestamente

Per la città si cerchi, si ritrovi,

S'imbarchi a spese mie, con buona guardia

In Spagna sia condotta, ivi si lasci,

L'esilio se le intimi, con la pena

Di vita se quì torna.

Pant. La cercherò anca in tei pozzi se occorre, e V. E. sarà obbedia.

Truff. (a parte) sua commiserazione a Lucrezia.

D. Fer. (a parte) Miserabile

Lucrezia! (a D. Gon.) Deh Signor sbagliate, il giuro

Non è quella la Dama.

D. Gon. Due ne avrai?

Non ascolto. I miei cenni eseguirete. (a Pant.)

D. Fer. (smanioso basso a Truff:) Servo, corri a Lucrezia, la previeni,

Dille ch'ella si salvi. (Truff. s'invia)

D. Gon. (fieramente) O là ii ferma.

Quello è tuo servo. Dove vai? palesa.

Truff. Spaventato, che ora tocca a lui di scena, a D. Gonzalo che nè men lui sa dove si vada, che gli gira il capo, e si riporta alle gambe ec.

D. Gon. (con fierezza) Odimi ben. Se ostacoli farai
Agli ordini che ho dati, io ti farò
Pendere al sole, ai venti, alle tempeste
Grappolo d'uva senza pergolato.

Truff. da se stordito, non intende grappolo d'uva senza pergolato ec.

D. Gon. Fernando, qui al Sergente consegnate

La vostra spada.

Tom. X.

D. Fern. A chi mi fece il dono

Onorata la rendo.

(la getta ai piedi del Vicerè)

- Pant. (da se) El vol mo che mediverta a sbassarme, co una dogia reumatica che go in tela schena Se no cigo son un eroe anca mi. (raccoglie la spada) Ahi! (si ritiru in disparte)
- D. Gon.

  In buona guardia

  Sia condotto prigione nel Castello,

  Se D. Luigi spira, la sua testa

  Compenserà il delitto. Questi popoli

  Inquieti nell'armi abbiano esempio

  Rigoroso da me. Vedano ch'io

  So, far che la giustizia alle radici

  L'ardir colpisca. (guardando il Co: Ott.)
- D. Lucrezia, teme quel grappolo d'uva senza pergolato, che non capisce: gli restano Zecchini 470, questi gli danno coraggio, barba d'uomo non glieli strapperà ec. (inosservato fugge).
- Co: Ott. (a parte) Se favello temo
  D'irritarlo di più, sospetto io sono ... (supplichevole) Signor ...
- D. Gon. (subito con austerità) Conte quell'armi che c'illustrano

Co'nimici in assalto, disonorano
Adoperate con gli amici. Io sempre
Inflessibil sarò contro all'orgoglio
Male impiegato.

Con: Ott. Ma Signor, Fernando

E' di meriti carco, e di valore...

D. Gon. (fiero) Il valore dell' armi è riservato Solo in prò de' Monarchi, ed il valore Di chi regge, consiste in non avere Un cor debile, e molle allor che trattasi Per il pubblico ben di esempio al bene.

(basso a D. Fern.)

Fernando, ah che facesti il cor mi scoppia:

D. Fer. (basso a D. Gonz.) Voi sentite pietà!

D: Gon. (basso) Sento dolore Di dover per politica, crudele Essere a un caro amico, a un valoroso Soldato, qual sei tu. Che resistenza Farei senza di te, se l'inimico Risoggiogar tentasse queste mura!

D. Fer. (basso) Il valor vostro solo ...

D: Gon. (basso) Ah taci, amico: Sol di gran Capitano mi concessero Tatti i popoli il nome; perch' io scelsi Nelle mie imprese amici; e Capitani Valenti come tu. Non sbigottirti... Proteggerotti ... Voglia il Ciel ch'in vita Resti Roccafelice ... S'egli spira .... Troppi son gli occhi in me conversi... Umano L'amicizia mi vuol ... Mi vuol crudele Il mio dover ... (alto con fierezza)

Sergente si eseguiscano Gli ordini dati. I trasgressor, di morte La pena avranno :

(al Co: Ottavio con sussiego)

Conte mi seguite.

Co: Ott. (basso a Fern.) Coraggio amico.

D. Fer. (basso) Il core a me non manca.

Co: Ott. (basso) Nè in me l'obbligo mio.

D. Gon. (altero) Che dite?

Co: Ott. Eh nulla,

D. Gon. Mi seguite. Ognun tremi, e mi obbedisca. (via col Co: Ottavio e guardie)

(restano Pant. parte de' Soldati, e D. Fernando ottuso)

D. Fer. (da se) Sei tu un Eroe, Fernando, o il simulacro
Della vergogna, e del dolore? Amante
Sviscerato di chi forse si gloria
Sol d'ommaggi, e sospiri. Traditore,
Desolator di chi cieca ti adora....
Omicida.. vizioso.. Ah ch' io poteva
Saggio seguir gl' insegnamenti primi,
Aderire ai rimorsi ogn'ora vivi,
Con la ragione moderar quest'alma
Ne' tiranni tumulti, e non condurre
In traccia di piacer vita infelice
Per terminarla tra l'obbrobrio, e il sangue.

pant. (avanzandosi) Sior Capitanio me despiase la so disgrazia, ma cossa volla far? Ella za no ha mai stimà la so vita una pestenagia, e in fatti sto mondo za no xe altro che una valle de miserie che dovemo tutti lassar volentiera. La prego a far la grazia de restar servia in Castello subito, perchè la sa quanti ordeni, che S. E. m'ha dà. La averà sentio anca le cominatorie,

## ATTOPRIMO:

è ghe confesso, che son un poco poltron, e che sta valle de miserie no me despiase gnente.

D. Fern. (scuotendosi)

Sì, m'assoggetto al mio destino. Andiamo.

Pant. (ai Soldati) Fusil in spalla. Mars: (entrano)

## SCENA VIII.

Camera di D. Lucrezia (vi sia un bastone) D. Lucrezia con ritratto in mano:

occo ti ritrovai tremendo oggetto De' miei tormenti. E' questa, traditori, L'effigie mostruosa!... Ah chi mai vide Fisonomia più vaga, e più soave? Miserabil Lucrezia! sei perduta. piange (furiosa) Ardo di gelosia... Sì mostruosa Infernal serpe è questa effigie, furia Al lacerato cor d'una infelice. (furiosa) Ma contenta non son. Ritroverotti Original, vendicheromini. Trema, Laura qualunque sei; temi una Donna Furente per amor: Vedrai se quella Che seppe l'onor suo, le sue sosianze, Cieca sacrificar per un amante, Sa disperata anche sprezzar la vita; Peso angoscioso di martirio acerbo.

## S C E N A IX.

## Truffaldino, e la detta.

- rruff. Di dentro agitato chiamando Signora Lucrezia, Signora Lucrezia.
- p. Luc. (accesa) Il servo è questi al traditor, cagione Di questo pianto. Vil mezzano, prova D'una disperazione i primi effetti.

(prende il bastone, e nasconde il ritratto)
Truff. entra frettoloso gridando: Non è più tempo,
non è più tempo da perdere.

D. Luc. No scellerato, io più non perdo tempo.

(lo bastona)

- Truff. correndo e gridando: Che si fermi per carita, che viene per farle un beneficio, un beneficio a rischio d'essere grappolo d'uva al sole senza pergolato.
- D. Luc. Che vorrai dirmi, iniquo?
- Truff. che fugga tosto, ch'è condannata in galera, che presto verranno i soldati a prenderla. Che il Vicerè ha ordinato il suo esilio pena la vita, e sarà condotta in Spagna subito. Se il portare simili nuove meriti bastonate.
- D. Luc. (agitata) E' vero questo?

  Truff. Vero quanto sono vere le bastonate che ha ricevute.
- D. Luc. E Fernando dov'è?
- Truff. Che Fernando per cagione di D. Laura ammazzò il Sig. Roccafelice, e che fu posto prigione

D. Luc. (affannata) Mi narri il vero?

Truff. Vero verissimo, così non fosse, e così non avesse avute le bastonate.

D. Luc. of (da se agitata)

Di quante agitazion, di quante doglie Sei capace mio cor? Come non spiro Nella rivoluzion di tanti mali? Infelice Fernando!.. Ah mi disarma Il tuo periglio... Io partirò sbandita Senz' onor .. svergognata .. Ah cambiéranno Le tue vicende, ingrato amante, e mentre Esule andrà Lucrezia mesta; in braccio Della nimica mia forse io ti lascio. No no di quà non parto. Cor, Lucrezia. Questa vita che val? non è più vita, Morte decida omai del tuo destino. Sotto mentite vesti in queste mura... Celata ... sconosciuta ... nell'inedia ... Sì l'onor mio ... Fernando al tuo periglio .. La mia rival.. Si tutto mi trattiene. Arte m'assisti .. Amor rendimi industre, Io t'invoco, lo merto. S'incominci La finzion da costui :

Truff. Che stia pettegolando, che non è tempo di soliloqui, nè di pistolotti da commedia, che se giungono i Soldati, ec.

D. Lucai (risoluta) Servo, va al molo, Perdona al mio furor. Una feluca Per mio conto mi ferma, io da me sola Saprò fuggir da violenze ingiuste.

Truff. Che si contenti così. Ch'egli non s'impaccia.

Se cerchi di vederlo grappolo d'uva senza pergolato, ec.

D. Luc. Ben dicesti mi scusa. Io sola tosto
Saprò trovare imbarco. Al mio Fernando;
Fa saper, ch'io fuggii priva d'onore,
Priva d'ogni sostanza, e solo carca
D'angustie, e di timor. Digli, che quanto
Soffro per lui m'è caro, e ch'io sol piango
Quel rischio in cui rimane, e che vorrei
Poter col sangue mio farlo felice. (piange)

Truff. urla piangendo. Ch'egli non potrà vedere il Padrone, perchè le difficoltà sono grandi ma che procurerà di avvisarlo con una lettera: Piange, poi da se si scuote; riflette, che gli avanzarono 470 zecchini della borsa del Co: Ottavio, che li ha in petto, e che non vede quanto a lui motivi di piangere. Che la Città di Napoli è popolata, e che ingannando le buone anime con un tal Capitale di antiguardia, studiando qualche mestiere di poca fatica con cautela potrà campare. Che però a piangere sulle disgrazie degli altri, quantunque non si ha voglia, si fa una buona figura, e che è utile. Piangendo affettata mente anima D. Lucrezia a fuggire prima che giungano i soldati. Le augura buon viaggio sempre piangendo, e dice ch'egli parte per non and dare grappolo d'uva senza pergolato, e urlando con modi affettati di compassione entra.

D. Luc. Va, credi pur, ch' io fugga, e ognuno creda,

## ATTOPRIMO

Ch' io sia fuggita. Può la morte sola Fuor da questa Città darmi l'esilio. Son io Donna, ed amante? Or ben si veda Quanto l'onor, la gelosia, l'amore Può in una Donna amante e risoluta?

1 11-12

× 1

## ATTO SECONDO

Sala di Locanda con finestre di facciata.

## SCENA PRIMA.

Tartaglia, e Vittoria.

Partaglia Ringraziato sia il Cielo, dopo tanti ladri becchi cornuti, che presi a servirmi in questa Locanda, spero di aver finalmente trovato un giovine galant'uomo. Che dici figlia mia eh?

Vitt. (a parte) Egli ha incontrato nel suo genio, e viva.

(a Tart.) Dico che sembra tal, ma che in poche ore

Non si discerne un galant'uom da un tristo.

tuomo. La Patria influisce. Se fosse dal mio paese tituberei. I Veneziani sono sinceri, e onorari. Oltre a ciò l'ho osservato a fare i conti con
quei forestieri, che sono partiti. Ha fatto il mio
interesse. Gli hanno donata un grossa mancia.
Mi consegnò tutti i miei denari pontualmente
non solo, ma mi ha pregato ad essere depositario delle sue mancie. Saranno in huone mani.
Non ha vizi, ha della zucca, è riverente, cerimonioso, furbo come un diavolo, è nelle camere, in cantina, in cucina, corre come una saetta, sa tutto il cuoco francese a memoria per alfabeto. Coltivalo, figlia mia, coltivalo.

Vitt. (allegra a parte)

Ei mi piace anche troppo, e più che a lui. (a Tart.) Ma perchè mai volete ch'io il coltivi? Tart. Eh birbante! t'ho già osservata che lo guardavi con due occhi da gatta soriana. Ciò non mi dispiace no, non aver paura. Io sono un padre, che sa il mestiere di Padre. So, che le figlie vogliono far all'amore, e maritarsi, e so, che a chi vuol impedire ... oh non ti voglio dire ciò, che suol nascere. Giannetto fa l'interesse di questa Locanda, dunque fagli all'amore, coltivalo, e tienlo fermo. Usa modestia sai? non somigliare alla quondam tua Madre. Ci sono dei modi di coltivare dei giovani meno risoluti di quelli della povera tua Madre; e per esempio si guarda Giannetto con occhio allegro; s'egli ti guarda. e tu abbassi gli occhi. Questo è un colpo, che dipinge amore, e modestia, e mortale per un cuore, Giannetto ha un buco in una calzetta, e tu sei la prima ad avvisarlo, prendi subito l' ago, gli accomodi il buco con la calza in gamba, e terminato, tiffete, gli dai un pizzicotto nella pupola. Questo scherzetto è un colpo amoroso mirabile. Hai attenzione alla biancheria di Giannetto. Fai gli orli ai fazzoletti di Giannetto; e fai loro il suo nome; puoi anche pettinare Giannetto; Sig. sì. Se si ammala Giannetto, e tu gli porti il brodo, e le medicine stai mesta, gridi con tutti quelli, che fanno strepito; t'inchiodi al suo capezzale, e gli pari le

mosche con una frasca. Questi sono i modi onesti di coltivare un giovine per ridurlo a fare la bestialità di sposarti. Quando poi sei maritata le ricette sono differenti, ed io sono un buon Padre, e te le darò. Io sono vecchio, ho de' Capitali fatti, il Cielo sa come, non ho altri al Mondo, che cinque palmi di figura. Si deve lasciarla appoggiata, e se Giannetto seguita così; basta non ti dico di più. So, che Brighella servitore del Co: Ottavio Brandi ti circuisce. Se ti piace sposalo pure, e vatti a far squartare che a me non importa un diavolo, ma ti avviso, che colui è un ciarlatano innamorato della mia roba, e non di quel tuo mostaccio di scimia, e ch'io corbellerò tuttidue al punto della mia morte, che il Cielo tenga lontana, e faccia, che tu creppi prima.

Vitt. Uh Brighella, no no non dubitate.

Tart. Or bene io t'ho parlato da padre amoroso. Oh devo andare per trè miei interessi. Al castello nelle carceri a riscuotere le mie giuste usure sui pegni dei prigionieri, che tengo nelle mani, e che facilmente mi resteranno, perchè la maggior parte dei prigioni sono idropici, e tisici, e il Cielo vorrà levarli da queste miserie. Fu carcerato un certo capitano Fernando Onorio; anch' egli forse averà bisogno di qualche ajuto dal mio buon cuore. Devo andare dal Tesoriere del Vicerè a riscuotere il mio salario di assistente, e provigioniere alli carcerati, e cinquanta zecchini per

il pranzo, e la cena contribuita a que' due che. hanno impiccato questa mattina. Abbiamo un Vicerè, che dà spesso di questi banchetti. Devo andare dal Co: Valerio dal Sole a stabilire un contratto. Egli ha bisogno di danari, e mi vuol vendere trenta botti di vino di quello che raccoglierà l'anno venturo. Mi ha tanto pregato, povero Cavaliere, che mi fece pietà, e lo prendo per cinque ducati alla botte, e gli dò nel. Contratto un Cassone di bellisime corna di buffalo, e quei due cannoni di ferro, che sono in cantina. Ma bisogna ajutare il prossimo chi vuole ajuto dal Cielo, m'intendi figlia mia? Vado per i fatti miei, e ci starò un pezzo, perchè le persone fanno aspettare, sono senza carità, oh il Mondo è pur divenuto cattivo! Ricordati quanto ti ho detto. (chiama) Ei Giannetto, Giannetto:

## SCENA II.

- D. Lucr. da giovane pasticciere con grembiale, berrettone di seta alla Veneziana, e detti.
- D. Luc. (di dentro) El vien. Oe Tita scoa quella saletta, che la fa vergogna. Bortolo, metti una sessola sotto la botta Nnm. 7. che la ga una giozza. Menego destrighete frega quei piatti; mo via marmottine, no ve vergognè a magnar el sangue dei poveri paroni a tradimento?

Tari. (a Vitt.)

Senti senti, figlia? Il Cielo me l'ha mandato: Vitt. Certo egli sembra un giovine di garbo. (a parte) S'ei mi volesse ben, sarei felice.

D. Luc. (esce, trae il berettone, se lo mette sotto al braccio)

(da se) Sin' or propizia m'è la sorte; sperisi.

(avanzandosi con umiltà) Alla comandi sior Patron?

Tart. (basso urtando Vitt.) Guarda guarda che bella grazia:

(d Lucr.) Sì ragazzo, devo andare per alcuni interessi, e ci starò assai. Ti raccomando la Locanda, e mia figlia: Si attendono cinque compagnie a pranzo, sai tu trattar male, far pagar bene, e mandar via contenti?

D. Luc. Me inzegno: Studio le fisonomie, ascolto i descorsi, arrivo al debole, e co son a segno dei gonzi, i avanzi va in opera, le pastelle, le salse, i coloretti, e le cerimonie comoda tutto.

Tart. Bravo bravo ragazzo, ricordati, che l'orto, e il pozzo furono sempre le mie minere. Consigliati quì con Vittoria, andate d'accordo, passate di buona armonia, non voglio dissensioni. Vittoria non ti scordare i miei precetti. (basso) Guardalo con dolcezza zotica. Uh s'egli fosse una Donna, viva il Cielo! Addio gioja mia addio. parté

(D. Lucr. è in atto di seguitarlo)

## SCENA III.

Vittoria , e D. Lucrezia :

Vitt. Jiannetto, parti? dove vai?

D. Luc. Volla gnente? Andava a servir el Patron alla porta.

Che importano Vitt. Ceremonie affettate? Vien quì, fermati.

D. Luc. (a parte) Se guadagno il suo cor, nelle mie imprese Molto mi gioverà: (con rispetto affettato) Possio servirla de qualcossa siora Vittoria?

Siora Vittoria! Vitt.

Non voglio questo lei, caro Giannetto.

D. Luc. (guardandola con tenerezza sospirando) Ah cara Vittoria lasseme andar per i fatti mii; (in atto di partire)

Vitt. Non son io un fatto tuo?

D. Luc. Oh poveretto mi! Cara fia no me disc de sie cosse .... se savessi come che stago ... doveressi aver carità ... Son un povero Servitor .. Feu sorsi per darme la prova, se sia un putto d'onor? Se son capace de tradir l'ospitalità?... No Vittoria, creperò, schiopperò, sbasirò piuttosto de usar un'azion indegna, ma siè discreta, no me lusinghè, semo po di carne, care le mie viscere.... (si batte la bocca) Oh sia maledetto la me xe sbrissada dalla bocca.. Cara Vittoria lassè che vada a strayiarme, e a far i fatti di casa.

(in atto di partire. Vitt. la trattiene)

- Vitt. Vien qui Giannetto; (con passione)
  Sappi, che il Padre mio ti adora, sappi...
  Ah non han gli occhi miei forse eloquenza?
  Supplirà la mia lingua. Io son, Giannetto...
  Questi bei modi tuoi... quel tuo bel viso...
  Risparmiami il rossor, via già tu intendi.
- D. Luc. Sì v'intendo sassina. Vu se una putta, che no sa quello che la se fazza, e che cerca di precipitar un povero fiol. Ma no farè gnente; son zovene, ma go esperienza a bastanza del mondo: Conosso le Donne, le xe vescighe de vento, intingoli de' capricci, sacchetti de' puntigli, e de vanagloria. Sta idea defenderà el mio povero cuor, sì el guarirò. Sè una zovene de merito, el vostro amor saria prezioso per mi, ma no, no ve credo, no xe vero, no sè capace de vero amor.
- Vitt. Ingrato ... ingrato ... Dammi qualche prova, Vedrai ch'io t'adoro.
- D. Luc. Tasè là, el puntiglio, un vovo ve fa parlar, no savè quello che ve disè, e avè da far co una persona, che ve faria presto parer una buffona busiara se la volesse metterve alle prove.
- Vitt. Animo ingrato,
  Dammi le prove, inventa, vederai.
- D. Luc. Cara Vittoria, no me mettè a sto cimento, no me conoscè, ve darò delle prove, che ve farà dubitar de mi, me offenderè; son un putto stravagante, e suttilo come l'ogio; e co me fe

## ATTO SECONDO. 49 el torto de dubitar, no ve n'abbiè per mal; crepo dal dolor, ma no ve credo più, e ve volto tanto de tavolazzo.

- Vitt. Sì mi contento, via comincia adesso, Inventa, dammi prove, via ti sbriga.
- D. Luc. Ragazza no te pentir, varda che scomenzo ve? Qua la man Vittoria, zurè che farè tutto quello che vorrò mi.
- Vitt. Ecco la man, lo giuro, sì lo giuro.
- D. Luc. L'è dita. No ve offendè se la prima volta, che no me obbedì, volto bandiera. No vogio morose sventae, e se a botta d'esperienza non son seguro de aver in pugno el cuore l'animo suo. No se burlemo, prima de tutto parleme schietto, gaveu altri morosetti?

Vitt. Dal canto mio, ch'io sappia, no no certo.

D. Luc. Ah Vittoria ghe qualche intacco de cassa.

Vitt. No in verità, Giannetto, credi, credi.

### S C E N A IV.

Brighella, e le dette.

- Brigh. (di dentro) O dalla Locanda, Vittoria vittoriosa del mio cuor, Vittoria vita de sto corpo dove seu?
- D. Luc. Ole! comenzemo mal le mie raise, come la magnemio?
- Non posso soffrire. E' il Servitore
  D'un certo Co: Ottavio. Egli pretende
  Tom. X.

Di circuirmi. Ha un viso da macaco,
Già lo vedrai... E poi mio Signor Padre
Non sarebbe contento, e poi ha un gento
D' una certa Lisetta Cameriera
D' una Dama ricchissima chiamata
Donna Laura Cortesi, amoregiata
Dal Co: suo Padrone. Figurarsi
Vuol far con tutte il bello, e sembra l'orco.

D. Luc. (a parte) Che sento! servo al Co: Ottavio?

Amante di D. Laura?

Brigh. (di dentro) Oe ghè nessun qua, songio in t'un deserto? Vittoria ben mio dove seu ficcada?

D. Luc. (a parte) (Maggior lume cerchisi.) Vittoria, sto principio me scandalizza. Me sento... no ve digo de più. Ricevelo... me scondo qua in drio, vogio sentir cossa che el ve dise, e cossa ghe responde. No usè affettazion, che sangue de dona Checa avè da far coi vostri. No se imbarca un povero innocente da frascona. Ringrazio el Cielo, che posso prima de orbarme de più scoverzer el vostro carattere. Sarà megio per mi, e per vu, servive come volè. (si ritira in dietro) Vitt. Oh mi contento, sentirai, vedrai.

(si mette in serietà)

Brigh. Ah se qua bella Ninfa? Cossa vol dir? Una volta no geri nè sorda, nè muta co ve chiama-va. Cossa xè ste novità?

Vitt. (collerica) Che volete? Shrigatevi. Con voi Son sorda, e muta a mio piacer, nè mai Vi promisi il contrario. Che insolenza!

## ATTO SECONDO.

5 1

Bright Via via no la se scalda la pia madre, patrona, eseguisso i ordeni del Co: Ottavio mio Patron, e po discorreremo su sto merito siora Pomella salvadega. Dove xe el sior Tartagia Illustrissimo suo Padre?

Vitt. Parla come si deve pezzo d'asino,
Altrimenti... Mio Padre non è in casa,
E' per gli affari suoi, ci starà un pezzo.
Hai terminato? Vatti a far squartare.

Brigh. A farme squartar! Alla levà beccaria madama? eh qua ghe xe dei arcani reconditi, finisso le mie incombenze, e po se toccheremo le manine vita mia: La ghe diga per parte del mio Pairon a so sior Padre, che coll'occasion, ch'el pol andar alle carcere quando el vol per i so affari, e per la so carica, el diga per parte sua al Capitan Fernando Onorio, che xe sta cercà dai Ministri Donna Lucrezia per darghe l'esilio pena la vita, ma che xe vegnù la riferta, ch' ella medesima se l'ha sbignada da Napoli, e ch'el Vicerè xe insatanassà contra de Ella; e una. Che se dubita che Truffaldin so servitor l'abbia avvisada, ch' el se cerca per tutto per impiccarlo, ma che nol se trova, e do. Che D. Luigi Roccafelice xè morto, e che la vita de Don Fernando xe in pericolo, e tre.

D. Luc. (addolorata in dietro) Misera me, che sento.

Brigh. Che el mio Patron no pol tentar de andar a

parlarghe per i ordeni rigorosi che xe stai mes
si, e perchè el Vicerè lo varda con mal occhio;

Di

- ma che el sa la so obbligazion, e che el farà dal canto suo tutto quello ch' el poderà per salvarlo, e quattro. Che el sior Tartagia onoratissimo averà in ricompensa dodese zecchini, e cinque.

  Ghe piasela sta quinta?
- D. Luc. (affannosa in dietro) lo più non posso.

  Tentiam di rivedere il mio Fernando.

(facendosi innanzi adagio)

- Brigh. M'alla inteso patrona? Oh parlemo mo adesso un poco dei nostri interessi.
- Vitt. (ingrognata) Ho inteso. Il Conte sia servito: Teco Altri assari non ho. Va a' fatti tuoi.
- p. Luc. (facendosi innanzi) La dise ben, ma ben, ma ben siè volte. Podè andar sier Livrea caro; i piatti sarà ancora sporchi, l'acqua che boge se consumerà, i gatti che vol licar ve pol far dei pregiudizi.
- Brigh. Come! Chi xe sto bardigola, siora fraschetta?

  D. Luc. Tasè vu, Vittoria, ve lo comando mi, l'impegno xe mio de far rispettar sta Locanda.

Brigh. (da se) El ghe comanda a bacchetta!

- p. Luc. Sto bardigola sier zigante de caligo, xe una figurina de stucco, ma che se a caso ve incomodasse l'andar subito fuora de quella porta, ve farà saltar fuora da quella fenestra. Scieglieu la strada più songa, o volen la più curta? mi ve lasso patron.
- Brigh. Adesso capisso la rason delle novità, siora gnaghetta. Ah sangue d'un rinoceronte.

(con bravura verso D: Luc.):

D. Luc. (dandogli un schiaffo)

Da naso volevi dir, sier carogna.

Brigh: Cospetto d'un Leopardo! un schiaffo a Brighella? Via che te sacrifico al Dio Cupido.

(mette mano)

D. Luc. (traendo un stillo) Mi te sacrificherò al Luganegher, battocchio da forca. Fuora de sta Locanda, se no ti vol'esser portà via dai pizzegamorti :

Vitt. (spaventata)

No no Giannetto mio, Giannetto mio,

- D. Luc. Tasè là vu siora pettegola: Fuora de qua ti biricchin'.
- Brigh. (sorpreso rimettendo in foderd) Va là che in vita mia non ho trovà un gran de pevere come ti. Ti me fa peccà, te dono la vita in grazia dei occhi de culia, che me desarma, e che sarà sempre la causa delle mie debolezze. (entra)
- B. Luc. Eh di che ti ga pio pio de sto curarecchie impiccao. Vedeu siora bandiera come se fa precis pitar i putti co no se xe sincere? Via via varde se son bon; per sta prima ve la perdono, ma recordeve i nostri patti, e el zuramento che mo avè fatto. Aveu sentio i ordeni de colù? Quel povero Capitanio in preson me fa peccà. El Patron no ghe xe, fazzo conto de andar mi per la a portarghe le nove.
- Vitt. Ma no, Gianetto, solo il Padre mio Ha facoltà di entrar, perch'egli è quello Che provede alle carceri il bisogno.

D. Luc. (addolorata a parte)

E non ho modi? Che farò? coraggio.

Diseme Vittoria, se dise, che sto povero Uffizial sia in preson per causa de quella D. Laura che disevi poco fa. Se savessi quanta compassion ch'el me fa, quanto interesse che gò per lù! L'ho conossù in Spagna ... Go delle obbligazion grande. Sento ch'el xè in pericolo della vita ... se gavesse modi ... ma son un povero fiole e solo a pensar ch'el dovesse morir, sento che se me destacca le viscere. (piange)

Vitt. Tanto buon sei, Giannetto? Via non piangere.

D. Luc. (piangendo) Eh se savessi tutto! Diseme conosseu sta D. Laura a fortuna?

Vitt. Io no, ma il suo palagio è quì vicino:

D. Luc. (a parte) Ti vedrò oggetto delle mie sciagure.

(plange)

Vitt. Via non pianger, Giannetto. Se tu credi ...
Ho le chiavi di tutto sai? Mio Padre
E' ricco ricco assai, tengo io lo scrigno.

: (in questo)

## SCENA V.

Truffaldino da orbo in caricatura, e le dette.

Truff. (di dentro con voce compassionevole)

El pover'orbo creature el pover'orbo.

D. Luc. (da se sorpresa) Qual voce!

(guarda dentro)

## ATTO SECONDO:

Truff. (come sopra) Creature, chi ha tempo no aspetta tempo, fe'del ben, no ve lassè vegnir l'acqua addosso. El pover' orbo creature.

D. Luc. (a parte) E' questi Truffaldino. Ei deve Aver la borsa ancor del Co: Ottavio, Mi sarebbe opportuna (guarda dentro)

E' lui senz'altro

Vittoria, cara fia, fe vegnir dentro quell'orbo.

Vitt. Eh no, che vuoi tu far d'un orbo adesso?

Siam soli, discorriam de'nostri amori.

Dove xe el zuramento? Co scomenze a disobbedirme da sta freddura, ghe vol altro. Via via sbrigheve, fe' vegnir drento quell'orbo.

Vitt. Sì sì Giannetto via, ti accendi tosto. (entra)

Da un Vicesè terribile. Gelosa,
Coll'amante prigion, per altra Donna
Caduto ne' delitti, omai soggetto
A un funesto patibolo. Quì occulta
Sotto mentite vesti, senza modi...

(scuotendosi) D'oppression, di lagrime, e sospiri Non è tempo, o Lucrezia. Un saldo amore, Un disperato amor guida mi sia.

Truff. (di dentro gridando)

Che non vede nulla, che non vorrebbe accopparsi.

Vitt. Non ci sono gradini, no, venite.

(escono Vitt. e Truff., Vitt. e D. Lucr. si tirano alquanto in dietro facendo lazzi muti in osservazione)

Truff. (col bastone battendo per terra, e tentando di

qua, e di là da se) Che in quella stanza è un gran chiaro, che teme sempre di esser conosciuto, massime in quella Locanda, dove sacrificava tutto il suo salario spesso in vino. Che ha sempre nell'orecchie quel grappolo d'uva senza pergolato. Che il mestiere dell'orbo è molto comodo, e fruttifero, che se vien conosciuta la sua falsità, è rovinato, che terrà gli occhi perpetuamente ben chiusi, e stretti per non esser scoperto. Affettando di tener ben chiusi gli occhi, e di non veder nulla, grida. Chi sia in quella casa, chi l'abbia ivi condotto, che si voglia dal pover orbo, ec. Si tasta il seno, che la borsa vi è ancora con 470 zecchini, che la tiene nel se-

D. Luc. (osservando da se)

no per timore de' borsajuoli.

La borsa ha in seno senza dubbio.

(basso a Vitt.) Quello xe un ladro che se finze orbo, bisogna castigarlo. Andè da quei cingani che xe qua allozai, e feve dar do delle so caene. Ascoltè ben. Co ve fazzo moto serrè ben tutte le finestre, e le porte de sta sala, che no passa un spiragio de lume, e sentì.

(le parla all' orecchio)

Vitt. (basso)

Ho inteso; ma che intendi far, Giannetto?

D. Luc. (basso) Vela quà! Obbedì, no vogio retardi, nè curiosità, m'intendeu? L'è un ladro che se finze orbo, e do.

Truff. Perchè l'abbiano chiamato là, se vogliono che

canti. Care creature, ec. ch' egli è un pover'orbo, che non ha tempo da perdere, gli facciano quella poca elemosina che possono, e lo accompagnino alla porta, ec.

Vitt. (Si fa innanzi adagio, si appressa a Truff. l'osserva con attenzione nel viso, gli passa le mani
dinanzi agli occhi, come si suol fare ai Cavalli
per rilevare se sono ciechi. Truff. sta duro, e
non fa motto. Vitt. adagio si ritira, e basso a
Lucr.)

Giannetto, è orbo, ha gli occhi chiusi chiusi.

D. Luc. (basso) Obbedì, son stuffo de seccae.

Vitt. (basso) Via non andar in collera, obbedisco.

(entra)

- Truff. Se si prendono spasso d'un povero infelice; Che non v'è più compassione, nè carità nel Mondo, ec.
- D. Luc. (sifa innanzi, osserva Truff. fa l'esperienze din nanzi agli occhi con la mano, poi da se) Che iniquo! come tien gli occhi ristretti!

(a Truff.)

Ole sier birba seu veramente un orbo, o un galiotto? Truff. sua sorpresa a parte, che bisogna tenere gli occhi ben stretti, a D. Lucrezia. Volesse il Cielo che non fosse orbo, che cinque sue povere Mogli, e quaranta suoi poveri figli non penerebbero in una miseria sanguinosa. Ch'egli faceva Orologi, che si guadagnava un zecchino al giorno, e che per sua disgrazia è divenuto cieco. Faccia elemosina al povero artista, che come si ve-

- de non può più guadagnarsi il pane, creature.
- D. Luc. Varda ben furbazzo, che se ti disi la busia, el Cielo che xe giusto te castigherà. Lassa
  che te veda. fa nuove esperienze, Truffaldino sta
  duro, e affetta costanza)
- p. Luc. Cossa astu nome orbo carogna?
- Truff. Non strapazzi i poveretti. Ha nome Bonigolo. D. Luc. Bonigolo! bon, bon.
- Truff.. (a parte) Che quella voce non gli par nuova, ma è nuovo il linguaggio, ha una gran curiosità, ma non apre gli occhi certo a rischio d'esser scoperto. Trema sempre per quel grappolo d'uva, ec.
- D. Luc. Dime smafaro, quanti anni xe che ti xe orbo?

  Truff. Che porti rispetto ai poveri. Esser quattr' anni, tre mesi, una settimana, un giorno, tre ore, e sei minuti, che non si scorderà mai l'epoca delle sue miserie, delle sue fatalità. (piange)
- D. Luc. Senti muso da lazaron, mi te credo poco.

  No ti sa con chi ti ha da far, te tignerò i occhi adosso, e se ti disi una falsità, trema, el

  Cielo te darà quel castigo, che ti meriti, e che
  no ti aspetti.

(a parte) E' questo il punto di ottener l'intento.

Truff. (da se) Che teme d'esser giunto in cattivo luogo.

D. Luc. Canta canta se ti vol la limosina. (va a!la quinta, esce Vittoria, le consegna le catene.

D. Lucrezia le fa cenno di chiudere le porte, e le finestre.)

Truff. Sentirete creature il barbaro, e terribile caso successo nella Città di Palermo a un povero infelice Consorte tradito dalla pessima, e crudele sua moglie.

(si chiudono le finestre, e le porte. La scena si fa oscuzissima)

Da poter lagrimar quanto vorrei?

Chi farà la mia voce chiara, e piena
Sicchè giunga su in Cielo tra gli Dei?

D. Luc. (si fa vicina a Truff., crolla le catene)

Truff. suo lazo di spavento, da se, che non apre certo gli occhi. Chiede, che sia quella Musica.
Che facciano la elemosina, che ha premura di
partire, che ha dei dolori di pancia.

D. Luc. (crolla le catene più forte)

Truff. Suo maggior spavento, che sia quella zolfa:

D. Luc. (con voce minaccievole) Le caene, che te aspetta briccon. Ti xe un ladro, che se finze orbo, ma te l'ho dito; el Cielo t'ha castigà, e l'ha scomenzà i so castighi dal più piccolo. El t'ha fatto diventar orbo da seno. Averzi averzi i occhi che ti te accorzerà, no xe più tempo de furbarie.

Truff. sua caricata sorpresa, si leva il cappello, si frega gli occhi, sua disperazione.

D. Luc. (chiama) Vittoria.

Vitt. Signore.

D. Luc. Ayeu finio da incontrar quei bezzi?

Vitt. Finito in questo punto.

D. Luc. Quanti xeli?

Vitt. Son seicento

Novantasette lire, e quattro soldi,

Ma v'è dentro un traerino ch'è un grossetto.

Truff. che sarà stato in ascolto in caricatura, disperato, come si numerino danari, e si distinga un traerino da un grossetto. E' divantato orbo senz' altro. Suo pianto.

D. Luc. Vittoria.

Vitt. Signore.

D. Luc. Impireme una vetta de sea negra in t'un agó da cuser picolo, che voglio doperarlo.

Vitt. Signor sì :

Truff. Una vetta di seta nera in un agò picolo i sua smania, è orbo senz'altro.

Fitt. Prenda, è servito.

L'ago è sottile assai, penato ho un poco; Ad infilar la seta, mi perdoni;

Truff. persuasissimo di esser orbo, piange dirottamente. D. Luc. Cossa ghe? Te cresce i dolori de panza, furbazzo? Truff. piangendo confessa che si fingeva, e ch'è dive-

nuto orbo orbissimo che no vede più nulla.

D. Luc. Te l'ogio dito mi, frastao? Cossa credistu?

Sastu che mi ho magnà el schittolo de cisila de cipro, e che te indovinerò le buelle, la coraella, e el figao? Ti ti disi de aver nome Bonigolo.

Ti menti per el gargatto, e te indovino che ti ga nome Truffaldin.

Truff. sua sorpresa, da se, Grappolo d'uva senza pergolato.

p. Luc. Te indovinerò de più. Ti ga adosso un latrocinio, una borsa de zecchini robai al to Patron. Ecco el delitto per el qual el Cielo, castiga col farte deventar orbo da seno, ma queste xe rose, e fiori.

Truff. Rose, e fiori! Se sia il Diavolo.

D. Luc. Son so fradello anema mia.

Truff. Anema sua! Se vi sia il caso di ricuperare la vista.

- D. Luc. No xe impossibile colla mia virtù, ma bisogna cooperar coll'intenzion. Scomenza dal restituir. Spogiete del mal tolto birichin.
- Truff. Che non ha nulla di mal tolto, che non ha usata nessuna fatica.
- D. Luc. Buffonae ladro in sto ponto buffonae? Restituisci la borsa se ti vol la to vista.
- Truff. (a parte) Sè ricupera la vista fugge, e burla tutti, a D. Lucrezia che non ha la borsa adosso, gli faccia avere la vista, anderà a prenderla, e la restituirà.
- D. Luc. (con voce minacievole) Oime, cresce el delitto. Latrecinio, e busia, cresce la pena.
- Truff. Giura in coscienza sua di non aver la borsa in dosso.
- D. Luc. (come sopra) Oimè cresce el delitto. Latrocinio, busia, e zuramento falso. Vittoria.

Vitt. Signore.

D. Luc. Fe vegnir dentro quei sbirri, che conduga sto scellerato al Vicerè, e ch'el vada graspo d'uva senza pergola (crolla le catene)

- 62 LA DONNA INNAMORATA DA VERO Vitt. Signor sì, vi servo.
- Truff. fuori di se disperato, che si fermino per carità, ch' è il fratello del Diavolo senz'altro, altro che infilare la seta, ec. Maledice il punto ch'è entrato in quella Locanda, che bisogna spogliarsi del suo caro bene. Ch'è pronto a dar la borsa pur che gli restituisca la vista.
- D. Luc. (basso a Vittoria) Stè all'erta, e quando me sentì a criar: el gò xe fritto, spalanchè le porte, e la fenestre.
- Vitt. (basso) Si farò iutto: (entra)
- p. Luc. (a Truff.) Son qua con ti squartao; ti me fa compassion; serra ben i occhi, e no li averzer; se no ti me senti a criar: L'è consolao: Tira fuora la borsa, e tien alto il brazzo, sin che digo le parole blò, che te fazza tornar la vista. Occhi stretti vè, no fallar, se no te salterà addosso cento fiamme de fogo, che te bruserà vivo.
- Truff. Che si sbrighi per carità. (Cava la borsa, é tiene alto il braccio tremando. D. Luc. tentoni cerca la borsa per aria, lo prende nel mento, e gli dà una strappata. Truff. mette un grido, che una fiamma gli ha abbuciata la barba. (D. Luc. segue a cercare la borsa, la trova, la leva di mano a Tuff.)
- D. Luc. Semo a segno. Strenzi ben i occhi vè, e no li averzer, se no crio: el xe consolao. (grida) el gò xe fritto: (crolla le catene, apronsi le porte, é le finestre, si fa chiara la scena) D. Luc. (segue) El xe consolao: (fugge, cd entra con la borsa)

Truff. sbalordito, apre gli occhi, guarda intorno, ved de gli oggetti, stupisce, è fuori di se:

Vitt. (uscendo attonita) Io non intendo nulla ....
Obbedisco Giannetto .... Son balorda ...

Truff. vedendo Vittoria, sue ricerche confuse, e spropositate sul fratello del Diavolo, sulle catene, sui sbirri, sul grappolo d'uva, ec. sulla sua borsa.

Vitt. (confusa) Orbo mio caro tu mi sembri un matto Il tuo canto ci piacque: Ho commissione Di farti l'elemosina, e scacciarti. Eccoti un soldo, e subito va via.

ristessi morali sul soldo, e sulla borsa perduta; che converrà cambiar mestiere, giacche quello dell'orbo fa perdere le borse, e spaventato con lazzi di sospensione, e stupore entra;

Vitt. (incantata) Mi gira il capo, non so dove sia d

## SCENAVI.

D. Lucrezia galantemente da Cingaro, Vittoria:

p. Luc. Coss'è la mia zogia! conteu i travi qua?

Vitt. (sorpresa) Un Cingaro... Giannetto!... Cosa fai?

p. Luc. Fazzo quello che vogio siora frascona. Via tolè subito un abito da una de quelle cingane, travestive, trasformeve, e vegnì via con mi.

Vitt. Come, caro Giannetto, dove?

D. Luc. (collerica) Dove, che me piase, a Casa del

# Diavolo. Me voleu ben, o no me voleu ben? Aveu zurà de obbedirme, o no? Queste xe bagatelle, ve darò delle prove più grande. Vederè delle mostruosità. Prepareve a obbedirme ciecamente, o amori in caneva. Andè subito a vestirve da cingana, e vegnì via con mi.

Vitt. E il Padre...

E la Locanda?....

p. Luc. (sdegnosa) Ho inteso basta cussì, son stuffo; a monte tutto. Coltivè el vostro Brighella, no se putta per mi. (in atto di entrare)

Vitt. No, caro Giannetto,
Ti adoro caro, non andar in collera.
Vado a vestirmi sì, via v'obbeditco.

(corre dentro)

Inaspettatamente m'ha inviato.

Non mancheran soccorsi a' miei raggiri.

Della nimica mia per prima cosa
Si vada in traccia. Ho meco il suo ritratto;

L'original s'incontri, si contemplino
Queste rare bellezze, si sovverta,
Si disturbi il suo amor. Per qualche via
M'introdurrò alle carceri. Fernando
Rivederò l'ingrato. Ah egli è infelice.
S'è in periglio di vita, o la mia vita
Lo sciorrà dal periglio, o insiem morremo,
Temo del Vicerè, ma in finti panni.

Ah che non soffre amor dubbi, o timori.

(entra)

## SCENA VII.

Tartaglia con una borsa di denari in mano.

uesto giorno è uno de' più felici, che abbia avuto in tutti quegli anni, che ho registrati sul muscolo sfinter. Ho bisogno di un giovine furbo, bravo, e onorato, ed ecco Giannetto Veneziano, mi si presenta come un maccherone sulla punta della forchetta. S'io non m'inganno, è un portento, e potrò dormire pacificamente. Vado alle Carceri scer riscuoto felicemente tutte queste oneste usure, che mi si devono sui pegni che tengo. Meglio. Trovo tre prigionieri morti. Ho nelle mie mani due anelli di brillanti, tre cortelliere, quattro panattiere d'argento di queste buone anime, che il Cielo averà ricevute, che vagliono sei volte più dell'esborso che ho fatto. Jeri vedendoli in pericolo di vita chiesi loro i bullettini dei pegni, per registrare le summe ricevute del giusto censo, com'è di dovere, perchè sono un uomo d'onore. Essi muojono. S'accomodino. Mistrestano i brillanti, gli argenti, e i bullettini, ed io custodirò tutto con una pontualità impuntabile. Sono una coppa d'oro, e non v'è dubbio, nè pericolo, che mi esca nulla dalle mani. Vado dal Tesoriere per riscuotere il mio Salario di assistente a' bisoghi, de' carcerati, e que' cinquanta zecchini per il pranzo, e la cena contribuita per quei due ch'hanno im-Tom. X.

piccato questa mattina, e trin trin trin trin il Tesoriere mi dà subito tanti bei zecchini di padella gialli gialli, e tutto è quì. Sonó passato per piazza, ho veduto que' due infelici impiccati, voleva piangere; ma ricordandomi; che m' hanno fatto guadagnare 50 zecchini gli ho salutati. Mi fa paura solo De Gonzalo Vicerè E' un politicone. Ha un cesso da tigre, mi sa tremare ogni volta, che lo vedo. Se si accorge delle mie fortune, mi fa formare un processo, e con qualche pretesto mi manda tutto al fisco regio, mi ficca in galera con un capotto; e resto una canaglia tignosa, e pidocchiosa bella, e buona. Oh non pensiamo a disgrazie, e vediamo come passano le faccende della Locanda: Giannetto. Nessuno risponde. Non vorrei aver dato loro troppo coraggio di far all'amore di Vittoria. Giannetto dico...

## SCENA VIII.

D. Gonzalo in maschera, e il detto a ...

D. Gon. (con sussiego) Locandiere.

Tart. (da se) Una maschera! Sarà venuta a ordinare qualche pranzo, o qualche cena. Venghino pure) Ha comandi Signora Maschera?

D. Gon. Conosci questa Maschera?

Tart. Non ho questa fortuna.

D. Gon. (altero)

Le borse sempre piene eh? sempre piene!

#### ATTO SECONDO. 67

Tarte (intimorito mette in scarsella la borsa da se) (Qualche becco cornuto in maschera che volesse assassinarmi!) Eh cara maschera; voi burlate, se sapeste le mie disgrazie, i miei impegni, i miei debiti! (chiama) Giannetto, Vittoria; Tadeo - Bartolomeo :

D. Gon. Taci; Tartaglia; appunto la mia brama E' d'averti qui solo. (si leva la maschera) Tart. (da se spaventato) (Il Vicerè! Corpo del Diavolo sono rovinato.) Eccellenza mi perdoni per carità: Le giuro da nomo onorato...?

D. Gon. Taci, e ascolta: Va alle carceri tosto. Di al Sergente, Che alle tre della notte, in quelle stanze Dov'è Fernando Onorio; ammorzi i lumi, Sia bujo il luogo. Digli, che a quattr' ore Alla porta di quella oscura stanza Non ci sia sentinella. Per mia parte Tutto ciò gli dirai. Questo è il mio anello (gli dà l'anello)

Autentica i miei detti. A quest' uffizio Scelgo te per ministro. Una persona Scelgo a que' suoghi consueta, e nulla Atta a destar sospetti dal mio canto: Al Sergente dirai, che se un sol cenno De'miei comandi, altrui farà, sia certo D'un veleno mortifero improvviso. Da dove giunga non saprà. A tacere L'obbligherà per sempre. A te medesnio Di la cosa medesima. M'intendesti.

Non perdere un momento. Or sai chi sono.

(si mette la maschera, entra)

Tart. (attonito) Sia certo d'un veleno mortifero improvviso! Da dove giunga non saprà! A tacere l'obbligherà per sempre! A te medesmo dì la cosa medesma! Me l'ho detta. Vittoria, Giannetto, dove Diavolo si sono ficcati costoro! Non perdere un momento! Vado a riporre questa borsa tosto, sieno dove vogliono, si tratta di troppo. Sbigno per la porta dell'orto secretamente, e corro a trovare il Sargente Pantalone con questo sorbetto di nespole. (entra)

### S C E N A IX.

Casa di D. Laura con lumi. D. Laura, il Co. Ottavio.

Che l'incontro di Onorio con Luigi,
Infelice or defunto, fu per voi.
E' prigioniero, e della testa a rischio,
Ma per quanto m'è noto, è più felice
Fernando, ch'io non sono. Il Vicerè,
A cui da D. Corado vostro Padre
All'Impero inviato ambasciatore
Foste data in custodia, macchinando
Va il riparo alla morte di Fernando
Col riparo all'onor vostro. Ei destina
Per i segni ch'io scopro, un maritaggio,
Di Fernando, e di voi. Questo ripiego
Di politica industre, Don Gonzalo

Usar intende come necessario

Alla vostra famiglia, al Padre vostro

Benemerito, e grande, ma nel fondo

Cerca per questa via di porre in salvo

Di Onorio il capo.

D. Lau: Chi vi disse questo?

Ott. I miei sospetti: Il Vicerè m'è noto

D. Lau: (a parte)

Ah che troppo è terribile Gonzalo!

To non credeva Ottavio, che un cercato

Strattagema in concerto fra noi due

Fruttar dovesse un sì funesto evento:

To ne provo dolor, ma se si tratta

Di riparo all'onor, ciò sorpassare

Deve ogn' altro riflesso:

Ott. (sorpreso) Come! Laura
Se ciò avvenisse, che fareste?

D. Lau. (con freddezza) Dite

Che far potrei?

Ott. A costo della vita Ricasar, non volere?

D. Lau.

Eh caro Conte,

L'accendersi che val? Le circostanze

Norma danno a'prudenti. Ciò che dite

E' forse un sogno, ma se fosse, o Conte,

Spogliamci di furori romanzeschi,

Costanza è spesso il variar pensiero

Ott. Che! Siete Laura che ragiona? Infida ...
Volubile ... leggera ... ah non può darsi :

70 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

So, che talor faceta siete. E' noto
Che per vostra cagion nacque il cimento
Di Fernando, e Luigi. Ancora occulto
E' però, che Fernando a quell'incontro
Fu a mia requisizion. Dal canto mio
Corro a far noto al Vicerè, che Onorio
Sol per mia istigazion cadde in delitto.
Esporrò me medesmo alle sciagure
Pria che nasca un tal nodo. E' necessaria
Tale confession. Non ho altri modi
Di sollevar l'amico, s' io m' inganno,
S' è di morte in periglio. Un Cavaliere
Deve operar così. Dama voi siete,
Non rammento doveri, e non vi offendo.

(via impetuoso)

D. Lau. Coute Ottavio fermate... Ah s'ei palesa...
Uditemi, vi dico... Invan lo chiamo...

## SCENA X.

Lisetta, e D. Laura.

- Va via battendo i piedi, e bestemmiando,
  Che diavol gli faceste?
- D. Lau. (collerica) Eh vada, è stolto.

  Altro che le sue furie ho per il capo,

  Cara Lisetta, Don Luigi è morto,

  Il fiero D. Gonzalo... Il mio Fernando

  Forse diman spettacolo funesto...

  Solo in pensarlo mi si spezza il core. (piange)

Lis. Ah siete cotta, e cotta colle frange!

Con qual ardir, con qual disinvoltura,
Con qual valor, per amor mio assalito
Ha Don Luigi, e come fiero, e forte
L'abbattè in pochi colpi. Ah quell'azione
Finì di innamorarmi.

Quell'azione!

(a parte) Sino per gli omicidi ha il cor flessibile!

D. Lau. Mi tormenta Lisetta anche un riflesso,

Ch'ei si sia raffreddato. Or che si vede

Per me in periglio, forse più non mi ama.

Questo il tempo saria d'esser costante,

Più m'innamorerebbe.

Un amante che va per la sua amata
A farsi giustiziare allegramente
E' un amante di merito. Signora
In quel foglio, che ottenni di risposta
Dalla prigione, e che costò l'averlo
Trenta zecchini d'oro con le guardie,
Non rilevate, ch'egli vi ami ancora?

D. Lau. Ma no, Lisetta, il foglio è alquanto freddo.

E' dubbio, non esprime quanto basta.

Se rilevar potessi in qualche modo

Ch' ei mi ama con fervor, questo mio core

Indicibil sollievo proverebbe.

Lis. (a parte) (Se poi perde la testa per suo amore Ella fa un minuetto.) E' facilissimo Il saper s' egli v'ama a modo vostro.

## 72 LA DONNA INNAMORATA DA VERO D. Lau. Come Lisetta?

Lis. (in ascolto) Zitto il ciel ci assiste!

(odonsi suonare strumenti)

## SCENA XI.

Cingari di dentro, e le dette?

Un Cingaro cantando di dentro.

Dall' Egitto qui arriviamo.

Le avventure indoviniamo.

Fanciullette, Donne belle,

Chi si vuol far strologar?

(Tatti i Cingari in coro)

Cingarelli, Cingarelle,

Fanciullette, Donne belle,

Chi si vuol far strologar?

- Lis. Alle vostre premure eccoli pronti.

  Indovinano tutto, son dimoni.
- D. Lau. Scherzi fuor di proposito. Ti giuro Che se saper potessi, e fossi certa Ch'egli mi amasse, assai respirerei.
- Lis. I Cingari vi dico sanno tutto.
  - D. Lau. Eh che non bado a strologhi impostori.
  - Lis. Impostori! Vi giuro; che ho veduto
    Indovinar dai Cingari gran cose
    Tempi cattivi, piova, sole, ladri.
    Indovinano i parti. A mia Comare
    Predisser, che faria un ermafrodito,
    Fece un ermafrodito tanto fatto.

Circa agli amori poi san l'impossibile.

D.Lau. Che sciocca! taci, mi fai rabbia, taci.

Lis. Se voi lor non credete, ed io lor credo. Son gelosa di quella Locandiera Figliuola di Tartaglia per Brighella Vo' saper s' ei m' inganna. (entra)

D.Lau.

Che imbecille!

Crede a quest' impostori! Ah plebe, plebe!

## S C E N A XII.

D. Lucr. da Cingaro, Vittoria da Cingara, D. Laura e Lisetta .

Lis. Venite pur, due soli a noi ci bastano; In casa non vogliam tanta marmaglia:

(escono Lis. Vitt., e D. Lucr. che avrà il ritratto in mano di D. Laura. Lis. va a D. Laur., e fa lazzi muti di persuazione: Vitti, e D. Lucr. si fermano alquanto indietro. D. Lucr. di nascosto confronta il ritratto col originale )

Vitt. (da se) Io non intendo questi suoi raggiri. L'amo, lo seguo; ma mi gira il capo:

D. Luc. (da se contemplando il ritratto di nascosto) Questa è la mia rival. Quanta bellezza! Ardo di gelosia. Galma, Lucrezia, Non disturbar le industri opre d'amore.

(ripone il ritratto, e si ferma indietro con umiltà affettata)

Lis. Fatevi innanzi via, quì siamo due,

### 74 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Abbiam degl'interessi d'importanza, Vogliam saper... Basta non dico tutto.

(D. Luc. si avanza con riverenza, Vitt. la segue a fianco)

(D. Luc. (fissando in D. Lau.)

Signora, siete bella, nè minore

Della vostra bellezza è in voi la sorte.

(a parte con sospiro)

Per mio martire. Se resisto è assai:

Vitt. (basso a D. Lucrezia)

Che hai Giannetto? Sembri addolorato.

D. Luc. (basso con dispetto)
(Gnente. Tasè là . No me secchè.)

(da se) (Ah che il velen di gelosia mi opprime ...

No, non m'opprimerai ...) (a D. Lau.) Bella Signora,

Porgetemi la man, confesserete,

Benchè incredula siate, e ben vi scopro,

Che le mie predizion sono infallibili.

Lis. (basso a D. Lau.)

Udiste! ei sa, che voi non gli credete?

D. Lau. (con disprezzo)

Va va impostor, non bado alle tue ciarle.

D.Luc. Signora, io devo dir cose importanti.

D.Lau. Eh chimere, chimere; Va tra il volgo

Colle femmine vili a far l'astrologo.

D.Luc. Non sprezzate Signora. Siete amante,

E siete amata, e negli amori vostri

Circostanze ci son di sommo peso.

Lis. (basso) Udite! Sanno tutto questi diavoli!

D. Lau. (con disprezzo)

Generali espression, soliti dati

In sulle consuete passioni

Probabilionei giovani. Gran cose!

Di convincerla, e presto: (basso a Vittoria)

Xela Lisetta zelosa per vn de Brighella sta cameriera?

Vitta (basso)

Sì è Lisetta.

Ma è matta, non le fui giammai rivale.

D. Luc. (seria) Lisetta ...

Lis. Udite! Come sai il mio nome ?

D. Luc. (con franchezza).

Alla scienza mia nulla è nascosto:

Quì la tua man. Le verità scoprendo

Sopra di te, di persuader l'incredula

Tua Signora pretendo.

Udirete udirete. Ecco la mano.

D. Luc. (contempla la mano, indi con cingaresca recitata),
Provi estrema gelosia

Per un servo, figlia mia.

Serve questi un gran Signore,

Ch'è ingannato nel suo amore.

La Signora ingannatrice

Ama un altro (con sospiro) ch'è infelice,

Che per lei per troppo ardire

Sta sul punto di perire.

Lis. Udite? bagatelle!

D. Lau. ( sorpresa alquanto da se )
In fatti è assai.

### 76 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

b. Luc. (osservandola a parte)

Non mi tradir gelosa rabbia. Amore .

Segui il soccorso, e la mia impresa assisti:

Che mai vuol far Giannetto! Io son di pietra :

Lis. Cingaro dimmi, di chi son gelosa?

D. Luc. Dammi la man, tel saprò dire, aspetta;

(come sopra)

Sei gelosa chiaramente

D' una figlia a un balbuzziente;

Questi è avaro, e del suo tetto

Ai stranieri fa ricetto.

Lis. (attonita) Oh Tartaglia Tartaglia Locandiere!

Poter di bacco! può parlar più chiaro?

D. Lau. (più sorpresa da se)

Costui mi fa stupir.

Quella Figlia del Tartaglia

Ama forse il mio canaglia?

Sono Cingara anch' io quando mi metto?

( porge la mano. D. Luci come sopra )

D. Luc. Figlia mia, sta allegramente,

Che la Figlia al balbuzziente

Posto a un altro ha il core in mano,

Che si dice Veneziano.

Vitt. (a parte balorda)

E' ver, ma non intendo questa scena.

Lis. (allegra) M'hai consolato. Prendi, ti regalo?

(dà dei denari)

(a D.Lau.) Siete ancor persuasa?

D. Lau. Mi sorprese

Ti dico il yer.

Vitt. Lasciate, ch'ei vi strologhi;

- D.Luc. Vorrete ancor, Signora mia, negarmi Ch'io possa indovinando dar soccorsi Ai casi vostri, e meritare ajuti Alla mia povertà?
- D. Lau. (da se) (Le cose udite ... (risoluta) No non so superarmi. Prendi amico Anticipo i miei doni, e ti comando Sincero a ragionar.

( dona un anello, che si trae da un dita )

- D. Luc. (a parte) (Caro ho l'anello.) Signora, deh porgetemi la mano Sicch' io possa baciarla, indi appagarvi Con ogni verità, de' doni vostri Compensar la ricchezza.
- Si via prendi. (porge la mano) D. Lau.
- D. Luc. (a parte)Che bella man! La gelosia mi uccide. Fosse una fiamma il bacio, ch'io le imprimo (con un sospiro bacia la mano a D. Laur.

Vitt. (da se) Sospira! Non vorrei ... mi sento caldo.

- D. Luc. (esaminando la mano fa dei gesti di stupore, e guarda con timidezza D. Laura)
- D. Lau. Che scopri in questa mano? quai stupori?
- D. Luc. Sincero ho da parlar?
- D. Lau. Sì sì sincero.
- D. Luc. Vi offenderețe poi?
- D. Lau. Di che? ragiona?
- D. Luc. (osservando la mano, ed entrando in entusiasmo)

## 78 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Queste linee mi sorprendono; Ed estatico mi rendono:

il carattere in voi regna

D' una Dama; e falsa; e indegna

Boriosa cochettina;

Imprudente Civettina:

În quel seno è un cor leggero Incostante menzognero:

Împiegate i primi amanti

Per l'acquisto d'altrettanti:

Ciaschedun che mostri ardore Scaccia i primi da quel core:

In amor non è in voi fede, Infelice chi vi crede!

D. Lau: (sdegnosa) Come parli!

D.Luc. (con umiltà) Sincero per servirvi ;

Nè potrei trattener, quando indovino,

Quell'entusiasmo, che m'assale.

D. Lau: Segui :

D. Luc: (segue in entusiasmo)

Quattro linee miro avanti:

Che dinotan quattro amanti:

- D. Lau. Quattro! Oh incominci a dir delle bugie.
- D. Luc. Non dico falsità; son quattro, attenta

(segue come sopra)

Questa qui di spazio corto,

Mostra ch' un ferito è morto;

Questa un altro già gradito,

Ch'or v'annoja, ed è tradito.

Quella terza vi dimostra

Schiavo il terzo a cagion vostra, Senza giuto nè consiglio; Della vita in gran periglio:

(da se con stupore)

E dirà poi che i cingari non sanno i D. Luc. (segue)

> În quest', altra chiaro appare 🐃 😘 Un per voi che solca il mare? Questo è il quarto degli amanti, E il maggior di tutti quanti.

Lis. (da se) Eviva un altro amante viene a vela:)

D. Lau: (collerica)

Lis.

Taci impostor, troppo soffersi; e spesi Assai male i miei doni : Il falso ; e il verò Ne'tuoi detti inestando impor pretendi. Io non ho alcun per me, che solchi il mare.

p. Luc. Un altro solca il mare, io non v'inganno'. Lo vedrete a momenti, egli vi adora.

Vitt. (da se) Ma che diavolo fa questo Giannetto!)

D. Lau. Odi impostor, può darsi che sia vero Che un solchi il mar per me, ma per smentirti Sul carattere mio che dipingesti Imprudente e volubile, ti dico (con passione) Che il solo amante, e a questo cor più caro, Delizia mia, mio debile, mia vita, E' quel per mia cagion schiavo, e in periglio. Certa son, ch'ei m'adora, e per quel solo, Sin che avrò spirto in sen sarò costante.

D. Luc. (affannosa scopertamente) Mi tradisce il dolor, più non resisto.

# So LA DONNA INNAMORATA DA VERO L'arte omai mi abbandona, ira mi accende,

E l'angoscia mi sforza a un pianto amaro.

(piange)

Lis. (attonita) Cingaro che ti nacque?

Vitt. (basso). Dì, Giannetto,

Ti senti mal?

- D. Lau. (sorpresa) Cingaro, che t'avvenne?

  Che t'egita così?
- Mi tradì; si ripieghi.) Mia Signora
  Scusate in me il dolor. Vidi l'amante
  Che solca il mar per voi, nel mar turbato
  Ir colla nave al Cielo, ir negli abissi
  In perigliosa, ed orrida burrasca.

(a parte addolorata)

To son la nave in dura empia procella.

- che importa a te, che quel Signor perisce?
- p. Luc. Più che voi non pensate.
- p. Lau. E perchè questo?
- D. Luc. Perchè se quel perisce, io pur perisca.
- D. Lau. Come?
- Veridico non sono, e i miei disegni

  Periscono con lui, perdo il mio onore.
- D. Lau. (con scherzo ironico)

  Dimmi indovino, poichè tutto vedi

  Cessò quella burrasca?
- p. Luc. (con lazzo di contentezza, guarda il Cielo.

  Alquanto or meno

Il vento agitatore è a quel vascello. (a parte) Volubil foglia a tremolar cominci. Lis. (da se) E poi dirà, che i cingari son sciocchi! Vitt. (da se) Che diavol tenta? Oh se divento matta?

D. Luc. (in rapimento enfaticamente guardando il Cielo) Sì ti veggio giovanetto Cavalier di vago aspetto Chionie bionde, occhi lucenti, Maraviglia delle genti, Spirto eletto generoso

> Eloquente, coraggioso. Ogni Dama a innamorare

Vien felice, solca il mare.

- D. Lau. (che l'avrà ascoltata con attenzione commossa) Cingaro dimmi, dura la burrasca?
- D. Luc. Per quanto vedo il tempo si fa buono.
- D. Lau. E ben dove a lui piace approdi. M'occupa Altro oggetto per or. Dimmi indovino, Sopra di me quai sentimenti nutre Il prigioniero?
- D. Luc. agitata da se (E insiste ançor? Coraggio. Il vero deggio dir?
- Sì il ver svelato: D. Lau.
- D. Luc. Non ti prenda dolore. Egli condusse Seco una Dama Ispana', a lei fe' dono Insiem col core d'un ritratto vostro Che voi gli deste, e ch' ella ha poi donato A un suo fratello: Questi acceso il seno Di quella effigie, dall'Ispano lido Sciolse le vele, e questi è il Cavaliere Tom X.

- S2 LA DONNA INNAMORATA DA VERO Che solca il mar per voi, ch'io giugner vedo. Presto voi stessa il-ver confronterete.
- D. Lau. Cingaro, m'uccidesti.
- D. Luc. (a parte) Gemi, iniqua,

  Nel martirio crudel, ch'a me cagioni.
- D. Lau. Una Dama Spagnola?
- D. Luc. In breve tempo Gingnerà il Cavalier, mi crederete.
- D. Lau. Ah che facil si crede ciò che affligge s
- D. Luc. Della sua infedeltà sia la vendetta Il Cavaliere Ispano.
- D. Lau. (sdegnosa) Odi Lisetta,
  Un foglio a scriver vado al traditore:
  Costi che sa costar, farai che giunga.

(entra impetuosa)

Lis. (da se) Il navigante è il successor del trono.

D. Luc. (da se) Feci qualche cammin, ma assai mi resta;

Vitt. (da se) Quanto più m'affatico, e meno intendo.

#### SCENA XIII.

Brighella, Luc., Lis., e. Vitt.

Brigh. Se pol entrar? Cossa fa questi Cingani bella putta?

Lis. I Cingari sì i Cingari, so tutto.

dine de gelosie, che go altro per la testa. Diseghe alla vostra Patrona per parte del Co: Ottavio mio Patron, che el ga despiaser de averghe parlà malamente su un supposto. Che l' ha subodorà certe cose in corte, che lo sa temer, che stanotte per ordine del Vicerè, se sazza la sesta secretamente in te la preson al povero D. Fernando Onorio:

D. Luc. (a parte)

Misera me ... Fernando ... Ah chi ti salva?

Brig. Diseghe zogia cara, che el mio Patron xe agitatissimo, e che el m'ha dà tanti ordini, e che
sarà tutti inutili da eseguir; che no gò nè tempo, nè gambe, nè testa da poder supplir a tutti, altro che le vostre fantasie, e i vostri vovi
zelosi, che destruzeria le natiche al gran colosso de Rodi. (via frettoloso)

Lis. Vien qua Brighella ascolta... Eh va che vola.

D. Luc. (da se) Si soccorra all'amante, ovver si muoja.

(basso a Vitt.) Vittoria seguiteme, e obbedime, se xe
vero che me volè ben. (via)

Vitt. (stringendosi nelle spalle) Ti seguirò.

Ragazza buona notte. (via)

Lis. Andate tutti al diavolo: Si vada

A dar le triste nuove alla Patrona.

Sono buone, o cattive? Ío nol so certo:

(entra)

# SCENA XIV.

Stanza di prigione lugubre con lanterna accesa nel mezzo, e un sasso nel fondo. Un soldato in sentinella col fucile in ispalla passeggerà alla porta che sarà nel basso verso l'uditorio.

Soldato, Pantalone, indi Tartaglia.

Sold. Ono suonate le tre della notte, e il Sig. Servi gente non viene a darmi il cambio (chiama) Sig. Sergente.

Pant. (esce) Cossa gh'è?

Sold. Cambio; tre ore suonate, ho una sete che crepo Pant. Capiterà a momenti chi xè drian. El sarà alla bettola, o alla bisca, dove avè pressa de andar vu, abbiè un'onza de flemma.

Tart. (entrando impetuoso) Oh Pantalone, sei qui. Ascoltami, devo parlarti. (lo conduce da una parte
con riguardo alla sentinella.) Le tre ore suonarono, smorza subito quel fanale, questo luogo sia
oscurissimo, alle quattro leva la sentinella a quella porta. Obbedisci, non parlare con nessuno, o
un veleno mortifero improvviso ti consolerà.

Pant. Cossa seu imbriago? Sbazzegheu Tarragia, sbazzegheu!

Tart. Che! parla adagio. Guarda quì, e trema. (mostra l'anello) Ti parlo per ordine del Gran Capitano D. Gonzalo di Cordova, per grazia del Cielo, e per disgrazia nostra Vicerè di Napoli, ec. ec. ec.

Pant. Sgnesole! Mo no perdo miga tempo vedè!

(corre, ammorza il: fanale, e resta la scena oscurissima)

Tart. Pantalone!

Pant. Cossa gh'è?

Tert. Dovevi almeno aspettare; ch' io me ne andassi. Non so dove mi sia.

Pant. Se fusse matto. No abbie paura no; che ve condurrò mi fuora del laberinto.

Tart. Dimmi Pantalone.

Pant. (avvicinandosi) Cossa ve casca?

Tart. Parla piano. Dov'è il Capitan Fernando?

Pant. El spaziza battendo la luna per i camerotti da quella parte. Oe disè Tartagia: Cossa vuol dir sti ordini. Scuro a tre ore, e senza sentinella sta porta alle quattro?

Tart. Ma caro Pantalone; sono certi ordini ... Abbiamo un certo Vicerè.... Roccafelice è morto ...... D. Gonzalo ha in mente quella brutta massima, chi ammazza more .... Non dir nulla per carità, ma il povero D: Fernando questa notte, o è strozzato, o mozzato il capo, e se ne va dove non si trovano calessi di ritorno.

Pant. Sangue de Donna Giulia! Credeu? O quanto che me despiase! credeu?

Tart. Oh lo credo certo, e sento, che mi crepa il cuore. (piange) Un uffiziale tanto generoso, tanto bravo... Conducimi conducimi fuori di queste miserie, ch' io non ho cuore di star presente al sacrifizio d'un uomo così affabile, di tanto merito. (piange dirottamente) Gli volevo tanto hene.

#### 86 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Sentimi Pantalone, ti raccomando il suo tabarro, e le sue fibbie, non mi far torto, che ti darò tanto moscato di Samo.

Pant. Delle Conchette. Me pareva impossibile, che le vostre lagreme no fosse de cocodrillo. Andemo andemo che xe tre ore e un quarto, e bisogna eseguir.

Tart. (attaccandosi a Pant.) Va adagio che se mi rompo il capo mi paghi il chirurgo ve.

Pant. Eh co no ve rompè el collo no ghe mal.

Tart. Ma se ti rompi il tuo sarà un gran bene.

(s' incamminano)

Pant. (alla sentinella) Ole Sier Fabrian, el soldà, che xe de volta sarà capità, vegno subito a darve el cambio.

(Tart. e Pant. entrano, resta la sentinella passeggiando, innanzi alla porta)

## SCENA XV:

. Don Fern. con tabarro esce pensieroso.

Buja è la stanza, e pria non era. Forse

Non ha miserie questo duro albergo

Per gli oppressi abbastanza? o s'apparecchia

Colle tenebre il lutto alla mia vita!

Queste improvvise opache ombre che sono?

Dubbi funesti .. (sta in ascolto) A quella parte sento

La sentinella passeggiare, a lei

Nota fia la cagion di questo bujo;

La chiederò ... (soffermasi) Fernando, non degnarti

Di mostrar tema. Ciò che il Ciel destina Cada sopra al tuo capo, ma timore Non dimostrar giammai. Lucrezia esulta. Delle mie seduzioni, de'tuoi torti; Del duro esilio, e del perduto onore Vendicata or sarai. Laura, tu almeno Compiangi i casi miei: per te caduto Son negli estremi, nè gli estremi acerbi Spogliano questo cor della tua effigie. Lasso mi sento. Umanità infelice, Un' alma coraggiosa non ti giova E delle afflizion pur senti il peso.

tentoni trova il sasso indietro, siede, si appoggia in atto di riposare)

## S C E N A XVI.

Pant. D. Luc. da soldato con patrona, e fucile; averà l'uniforme simile a quello di p. Fern. e i detti.

Pant. (uscendo) V egnì via sier mal governo, sempre alla bettola, o alla bisca ah? Se mancherè dal corpo de guardia al tempo delle vostre incombenze, ve farò dar quaranta bastonae de lira, saveu sior scavezzotto.

D. Luc. (a parte) Amor guida mi sei, segui a soccorrermi. (presenta l'arma con mozion militare alla sentinella.

L'altra sentinella fa lo stesso verso lei)

Pant. Andè a bon viazo sier Fabrian, compatì, poco più poco manco l'è zà un pan che saverè restituir.

#### 38 LADONNA INNAMORATA DA VERO

- (la sentinella fa fucile in spalla con mozion militare, e parte'. D. Lucrez. fa il medesimo, e si mette innanzi alla porta in guardia)
- Pant. E vu sier descusio no me ne fe de queste, che sangue de diana ve fazzo pair i vizietti.
- Un momento felice alfin trovai,

  Non seppi abbandonarlo, e vinsi al giuoco

  Cento zecchini d'oro.
- Pant. (da se) Cento zecchini! Sangue de Donna Polonia! se pollo mo bastonar?
- D. Luc. In questi dieci (dà a Pant. i zecchini)

  Bilanciate il mio core, s'io lo merto,

  Donatemi il perdono. (a parte) E d'altrettanti

  Feci dono a colui, che aveva in dosso

  Questa divisa, e dovea dare il cambio.

  Ah feliciti il Cielo, i miei sudori.
- Pant. (che averà numerati i zecchini) (Mo i xe mo diese, e ruspi lu! Povero peocchioso chi lo condanneria! No Pantalon.) Via via per sta volta ve la fazzo bona, ma no me ne fe un'altra saveu, perchè no vendo el mio dover.

(mettendo in tasca i zecchini)

D. Fer. (da se scuotendosi)

Sento romor, degg'io temer la morte?

- D. Luc. Questo bujo, Sergente, che vuol dire?

  Come si fa la guardia al prigioniero?
- D: Fer. (in ascolto da se)

Cambian la sentinella s' io non erro.).

Pant. Per stanotte i ordini xe cussì. Oh a vu no toc-

ca far ste domande, fe el vostro uffizio.

D. Luc. a parte (Ordini a me opportuni, e a' miei disegni)

Signor Sergente, non andate in collera Una grazia vi chiedo.

Pant. Cosa vorressi?

D. Luc. Io vi regalo

Quest'altri sei zecchini, e sol vorrei

Fra un quarto d'ora esser di qua cambiato,

Un'estrema premura a ciò mi sforza.

(dà i zecchini)

Pan. (numerati i zecchini da se) (Mo i xe mo altri sie che scotta lu! Mai più averò fatto un servizio da gnente per tanto. Go l'ordene de levar la sentinella da sta porta alle quattro, ghe pol giusto mancar un quarto). Gavè del bon tre volte sier generoso. Ve dago parola da galantomo de metterve in libertà da qua un quarto de ora, ma ve raccomando la guardia in sto tempo del Capitan Onorio, che no nassa desordeni.

D.Luc.Ma in questo bujo come si fa guardia?

Pant.Se sta vicini alla porta. Ve farò sentir la ose del presonier, sentirè da che parte che la sona, e regoleve (chiama): Sior Capitan Fernando?

D.Fer.Chi chiama? Che si vuol da un syenturato?

D.Luc.(da se)(Voce, che mi consoli, e mi rattristi.)

Pant. Gnente gnente, la consegno alla sentinella nova. (a D. Lucr.) Aveu sentio? L'è da quella parte, ste attento al vostro dover. A revederse da qua un quarto d'ora. (entra)

#### 90 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

#### SCENA XVII.

D. Lucrezia, e D. Fernando

p. Luc.

(da se agitata)

A che m'esposi! Agitazion, timori
Via da me tutti... Preziosi troppo
Sono i momenti, e troppo preziosa
Di quest'ingrato m'è la vita. Il scampo
Se gli procuri. Scoprirommi a lui?
Ei m'abborisce, è fiero, e il benefizio
Ricuserebbe. (piange) La mia prima idea
Vana saria di dargli il scampo. Vidi
Altre due sentinelle in vari posti
Per la via che conduce a questa stanza. (pensa)
Questa è miglior, se l'uffizial non manca
Di darmi il cambio. Non si perda tempo.

(con voce alterata)

Don Fernando.

p. Fer.

Chi chiama?

D. Luc. Un uom d'onore Quì posto sentinella. E noto a voi Che morì D. Luigi?

D. Fer. Io lo compiango.

D.Luc. L'austero D. Gonzalo ha già ordinata
Questa notte medesma a voi la morte.

Fatale ogni momento è a quella vita

D. Fer. (scuotendosi intimorito si leva)

Soldato, che mi narri?

Il ver, Signore. D. Luc.

Particolar premura in me risveglia

Disio di preservarvi, e il modo ho pronto.

D. Fer. Tu premura! .. Che puote in te destarla?

D.Luc. Non cercate di più, Questa è una borsa.

Quattrocento zecchini ella rinchiude.

L'aveva un vostro servo, e fu regalo

Del Conte Ottavio, in me pervenne, è vostra

Questa vi dia soccorso, se rammingo

Doveste andare. Il modo dello scampo

Vi dirò poi; prendete.

Non ricevo D.Fer.

> Doni del Co: Ottavio, e non rinunzio Per obbligo giammai l'intenso ardore Di quell'amor, per cui cadi in sciagura; Colla morte soltanto, ch'è vicina Rinunzierò all'amor di chi idolatro.

D.Luc. (da se piangendo)

(Crudele .. io non resisto. Ah m' abborrisci Ma per pietà ti salva, e ad altra vivi.)

p.Fer. Alle miserie tue serba, o Soldato Quell'oro a caso in tuo poter caduto. Dall'accidente un tal dono ben merta Un meschin qual sei tu, che generoso Tenta serbar da ignominiosa morte.

Chi non fece per te nulla giammai.

D.Luc. (piangendo)

Ah se un meschin per questa azion dovuta, Che sì vi piace, ha merto, mio Signore.

- Per quell'amor, che sì vi accende il seno; Che vi preme serbar, che sì v'è caro, Accettate la fuga, ch'esibisco; Ogni momento perso è a voi funesto.
- D. Fer. (sorpreso)

  Soldato.. la tua voce ... dimmi hai meco

  Ragionato altre volte?
- D. Luc. Sì in Ispagna

  Molte volte Signor, per mia sventura.

(piange)

D. Fer. Tua sventura perchè?

E' il conoscere un uomo valoroso,
Ed il vederlo come voi ridotto
A tanta estremitade. Don Fernando
Non è più tempo. Un mormorio già sento...

(affannosa)

Forsé la morte vostra si apparecchia:
Il modo ho meditato al vostro scampo.
Questo fucil prendete, e questi arredi,
A me il mantello vostro. Nel mio posto
Di sentinella entrate. Già tra poco
Verrà il Sergente a darmi il cambio, voi
Per me uscirete, il bujo v'è propizio,
In vostra vece io rimarrò, fuggite.

D.Fer.Ingegnoso .... benefico .... Fernando

Te lascierà ne' suoi perigli avvolto?

D. Luc. (smaniosa)

Ah Signor non più dubbi, alla salvezza

Di me ho pensato, è certa. (spaventata)

Ciel! vien gente.

Il Carnefice vostro sarà forse Ogn'istante è funesto, risolvete.

- ( si avventa affannosa a D. Fern. gli leva il tabarro, gli mette la tracolla sua in fretta, indi la borsa in scarsella, il fucile in mano, lo spinge al suo posto, resta nel suo, si mette il mantello)
- D. Fer. (attonito) Generoso Soldato, mi spaventi, E seduci ad un punto. A chi son'io, Della vita obbligato?
- D. Luc. (impaziente) Lo saprete Quando in salvezza siate. Quella voce Più non esca dal labbro. (grida) Chi va là,

#### S C E N A XVIII.

Pantalone, e detti.

Pant. (uscendo) Dravissimo, savè far el vostro dover; Vedeu se son pontual?

p.Luc.Sì vi ringrazio.

Pant. Andè per i fatti vostri, che se solevà

(a Fernando

D. Fer. (da se) Il Ciel diriga i passi

E rimuneri il Ciel quel generoso.

(entra. D. Lucrezia si fa nel mezzo alla stanza, e intabarrata passeggia)

Pant. (da se) El Vicerè xe obbedio. Qua xe scuro, la sentinella no ghe xe più. (in ascolto) El Sior Capitanio xè là che el spaziza, che luna ch' el

## 54 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

deve batter! No intendo gnente: Quattr'ore xe sonae. No pol far che arriva i ordeni dei sberlessi. El Cielo daga rassegnazion a sto povero infelice. No so cossa dir. Chi ga el can per la coa se lo tegna. (entra)

D. Luc. (passeggiando)

L'ingrato è in libertà, sento sì sento

Sollevato il mio cor ... Sollievo al core?

Ah che mentre io rimango ne' suoi panni

In periglio per lui, corre l'ingrato

Della nimica mia nel grembo, e infido ...

Soffri tutto mio cor. (piange, poi scuotendosi)

Ma che farai

Lucrezia, allor che quì te troveranno
D'un condannato in vece! Delinquente,
Donna infelice, s'userà indulgenza
Per la tua fedeltà, per il tuo amore?
Ah non sperarlo. Merita disprezzi
Oppressione, è danni a'nostri giorni
Una ch'ama da ver com'io so amare.
Dal Vicerè ho l'esilio, è fiero, è atroce,
Pena la vita ... chi potrà salvarmi
Quando trovata sono, e d'un delitto
Contro agli ordini suoi, resa odiosa. (piange)

#### SCENA XIX.

D. Gonzalo intabarrato, Pant., e D. Lucrezia:

p. Gon. Dove andavi?

Pant. (con timore) Mi ghe digo la verità, aveva ter-

minà le mie incombenze, andava a buttarme un poco sul pajon.

(da se in distanza; e in ascolto) D. Luc. Che fia! che si destina!

D. Gon.Dimmi, Onorio dov'è?

Son giunta al laccio. p. Luc. (da se)

Pant. El xe qua in ste camere seguro. Poco xe ch'el gera mezzo indormenzà là in drio su quel sasso, l'averà finio de ligar la cavezza, el dormirà fisso: (dd se) El vien l'ordene del sberlefo...

(da se agitata) D. Luc.

Qual angustia è la mia!

(in ascolto)

Esci, mi lascia: p. Gon.

Ma pria mi ascolta, e ben senti. Di quanto, Nascerà questa notte in questa carcere, E di quanto facesti, e quanto sai Perpetuamente taci, o morte attendi. Ti apparecchia ad angustie, a sofferirle, A usar sempre silenzio, o a certa morte: Premio attendi però di tue oppressioni Se obbedirmi saprai tacito, e fido. Sopra tutto non t'esca mai dal labbro, Che questa notte fosse in queste stanze, Il Vicere:

D.Luc. (da se spaventata) Il Vicerè! Infelice Misera Donna!

D. Gon. Vanne, altro non voglio.

Pant. (da se) (Grillo indovinela ti. Ch' el vogia devertirse lu a far el scortegaor! Oh che spropo96 LA DONNA INNAMORATA DA VERO
siti che me passa per la testa! Me trema le baracole.) Eccellenza.

D. Gon. (fiero) Taci, va a riposar

Pant. Voleva dirghe, che sarò un pilastro de obbedienza, e de rassegnazion. (a parte) E un arsenal de scagaita. Se pol dormir co sta pulesera in tela testa? Mermeo. (entra)

## SCENA XX,

pon Gonzalo, D.Lucrezia che si ritirerà indietro timorosa.

D. Gon. Fernando ... Onorio ..: (chiamando)

D. Luc. (da se affannosa)

Che agitazion. Che pena! ove son io?

p.Gon. (chiamando) Fernando.. Capitano, a che tacete?

D. Luc. (da se) M'opprimerà il timor? temerò morte?

Si tenti tutto, rispondiam. (col viso nel tabarro,

e voce alterata)

Chi chiama?

(si avanza alquanto)

D.Gon.Sapete voi chi vi ragioni?

D Luc. (come sopra) Io nulla
So. benchè lo desideri.

D. Gon.

Un Cavalier son io, che in sommo pregio
Tiene il vostro valor, che tutto tenta
Per involarvi a insuperabil morte
Dal Vicerè già pronunziata, e ferma.
In questo foglio leggerete il nome
Del Cavalier liberatore, e quanto

ATTO SECONDO:

97

Per serbarvi la vita egli destina.

(porge una lettera a D, Lucrez.)

I miei passi seguite taciturno

Dal mantel ben coperto il viso, e chiuso;

Fuor da questo Castello io condurrovvi.

Non mi seguite allor che uscito siete,

Cercate asilo, e cauta, e occulta vita

Tenete, ed il timor non vi abbandoni:

D. Luc. (da se in trasporto) Propizio il Cielo. (come sopra) A' piedi vostri...

D. Gon.

L'orme seguite mie, frenate il labbro.

Basta

(entra tentoni)

D. Luc. (da se allegra)

Fortuna! in sì grand' uom shaglio sì grande!

Segui Lucrezia le tue imprese. Oh Numi

Voi mi volete consolata, e in porto.

(entra tentoni)

1/2

## ATTO TERZO

Sala in Casa di D. Fernando con un tavolino nel fondo, sopra vi sia un bacile con varie lettere.

#### SCENA PRIMA.

Trusfaldino da cocchiere trasformato al possibile; e un Staffiere in dietro.

Truffaldino Lisce, e da se, che non sa come abbia coraggio di prodursi nella Casa del suo Padrone D. Fernando : E' ben vero . che D. Fernando non v'è, e che è occupata ora da un Cavaliere forestiere, ma teme le vicinanze, che lo conoscano, e di andare una volta, o l'altra grappolo d'uva, ec. Fu fermato per cocchiere di quel Cavaliere Spagnolo venuto di fresco. Ride; che il Cavaliere è ben proveduto. Non ha condotto che qualche asino al Molino, ed ha anche spesso perduta l'opinione coll'asino. La fame è un brutto animale, fa mettere l'uomo a tutti i pericoli. Un mettiservitori gli ha fatto quel favore per tre lire, ed ha fatto un amplo attestato della sua bravura in materia di condur Cavalli. Faceva l'orbo, ch'è un'ottima professione, ave-

va un borsone di zecchini, e il Diavolo l'ha condotto nelle mani del fratello del diavolo eca Non ha ancora veduto in viso il nuovo Padrone, vorrebbe vederlo per rilevare se gli farà compassione a rompergli il collo nel condurre la carrozza: Vede il Staffiere, lo chiama: Il Staffiere, si fa innanzi chiede che voglia. Truffaldino; chi sia il Cavaliere venuto di fresco che abita quella casa. Staffiere, che non sa nulla perchè entrò al suo servigio con molti altri solo quella mattina : Truffaldino, se l'abbia veduto : Stafhere, sì ch'è un bel Cavalierino, & che all'apparenza mostra di essere un gran Signore. Truffaldino, se sia un letterato Filosofo, che non si curi degli accidenti; che gli nascono: Staffiere; che non sa nulla, perchè è venuto al suo servigio ch'è poco. Truffaldino, che temperamento abbia; freddo, tepido, caldo, se bastona con facilità, ec. Staffiere, che non sa nulla, e come sopra: Truffaldino collerico lo tratta da allocco, che non sa nulla. Vede uscire il Padrone, timoroso si fa in dietro col Staffiere in osservazione:

#### SCENA II.

D. Lucrezia da Cavaliere senza cappello, e spada, Vittoria da Secretario, e i detti in dietro.

Vitt. (uscendo) i dico il ver, Giannetto, mi fai fare Certe cose ... obbedisco, ma potessi Almen sapere i tuoi disegni.

Truff. (in dietro allunga il collo, e fa gesti per vedere.

D. Lucrezia in viso. D. Lucrez. tiene le spalle volte a lui senza vederlo).

D. Luc. Cos'è, ve pentiu? Spiegheve via sbrighemose. Vitt. Io no,

Caro Giannetto, io no, ma vita mia; Cingara, or Secretario; ho svaligiato Il Sig. Padre di tremila doppie... Ti obbedisco un po troppo poi; nè posso Nè men sapere i tuoi disegni poi? (piange)

D. Luc. (entrando in serietà)

Oh Vittoria, non più, non è più tempo
Di celar verità. Le circostanze
Mie tu non sai. Non dubitar d'inganni,
Di pregiudizi al Padre, nè ch'io manchi
A'miei dover. Giannetto è un finto nome,
Non sono Venezian, sono Spagnuolo
Cavaliere di nascita sublime,

E Don Pietro Splendori è il nome mio.

Vitt. (che l'averà ascoltata a bocca aperta, attonita)

Oh me infelice! dove ho mai la testa!

Non è nè meno più Giannetto! Ah perfido ... Ora sto fresca! E' questa la promessa Di matrimonio? Adesso intendo tutto ... Son gelosa ... rabbiosa ... mi vien male ... Siete un innamorato senza fallo Di Donna Laura, sono a segno, via Sono tradita; sono sassinata. (piange)

D. Luc. (prendendola per mano). No, Vittoria, ti calma, a' miei doveri Alle promesse mie non manco mai, Son Cavalier. Se presa per Consorte Ti avessi sotto un nome finto, nullo Sarebbe il maritaggio. Io non intendo D'ingannarti giammai: Troppo a te grato Son per quanto facesti, e troppo t'amo! Son Don Pietro Splendori, e tuo mi credi.

Vitt. (allegra da se)

Un Cavalier! Sarebbe bella. Ah temo: Truff.indietro impaziente di non poter vedere in viso il Padrone, che diavolo di discorsi si facciano tra Padrone, e Secretario.

D. Luc. (agitata) Sappi ... l'ho con Fernando .. Il Vicerè Medita di sposarlo a D. Laura Un foglio ... un crudo foglio mi assicura; Questo cerco impedire :.. Una infelice Riman tradita, ed infamata, e oppressa:

(piange)

Se sapessi, Vittoria, l'attinenza Che ho con questa infelice!... Ah deh m'assisti... Deh non abbandonarmi, e non sturbare

I tentativi miei, son tuo tel giuro.

Vitt. (balorda) Giannetto.. dico Cingaro... no dico
Don Pietro... Oh non so più dove mi sia;
M'ingannerete poi?

Da Cavalier Dammi la spada, e andiamo,

Nè sospettar giammai di quanto vedi.

Vitt. (osservandola)

Siete sì bello.. Avete tanta grazia.

Possibile che siate una canaglia!

Voglio obbedirvi.

(a parte)

Un Cavaliere! E viva!

Ho fatto il becco all' Oca, sono Dama (entra)

D. Luc. (volgendosi con gravità Ehi.

Truff. da se, sua sorpresa, che quella è Donna Lucrezia, si avanza adagio incantato.

D. Luc. (da se sorpresa)

Truffaldin! Come introdotto, e come...
Meschina me. Franchezza.

rruff. con umiltà, che comandi, ch'egli è il Carrozziere, ma che non gli fu ancora stabilito il salario, la osserva, sua maggior sorpresa, a parte, ch'è D. Lucrezia sicuramente.

D. Luc. Chi è di là?

(molti Staffieri escono a un tratto) Che comandi.

Truff. suo spayento che anche la voce... che è lei cer-

D. Luc. (sostenuta) Ascoltatemi ben. Se alcun venisse A quest'albergo a chiedere, se giunto Sia D. Pietro Splendori da Toledo, Rispondete di sì. Verrò fra poco.

(Staffieri con inchino entrano.)

Truff. da se maggiormente attonito al nome di D. Pietro si avanza, chiede con sommessione una grazia.

D. Luc. Che vuoi?

Truff. Le dica per carità se sia mai stato Donna.

D. Luc. (con gravità, e sdegno)

Che! M'hanno posto per cocchiere Un qualche pazzo?

Truff. Che non vada in colera, se sia stato almeno fratello del Diavolo.

p. Luc.

Che buffone è questo?

(chiama)

Ehi.

Truff. Si fermi per pietà. (a parte) che gli sovieue aver udito D. Licrezia dire di aver un fratello somigliante, che le donò un anello, che sarà quello, che Splendori è anche il casato. Riflette, che se fosse D. Lucrezia, com'egli conosce lei, anch'ella conoscerebbe lui, si persuade. A D. Lucrezia. Il Sig. D. Pietro perdoni, che prendeva un sbaglio, e che comandi.

D. Luc. Sei Cavalli alla Carrozza sciolti
Attacca tosto, spacciati, va via.

Truff. Sbigottito, per i sei Cavalli sciolti, se due a fortuna potessero bastare?

D. Luc. Che diavol di cocchiere m'hanno preso?

Vo' sei cavalli sciolti dico, sbrigati.

Truff. Che si contenti almeno di quattro, che saranno

- sufficientissimi al suo bisogno (a parte) di rompersi il collo.
- D. Luc. (sdegnata)

  Ma certamente m' hanno posto un asino.

  Vo'sei Cavalli sciolti, e non vo'repliche, (chiama)

  Ehi.
- Truff. disperato, che in grazia si quieti, che sarà servito come si deve. (a parte) Che se i Cavalli non sono di piombo si sentirà un bell'accidente. Entra maledicendo la sua cattiva sorte. (via)
- La cominciata impresa (verso il tavolino)

  Quelle Lettere

Coloriranno i tentativi miei. M'incontrerò nel traditor.

#### S C E N A III.

Vitt.

(frettolosa)

Signore ....

Signore, il Capitan Fernando, quello Ch'era prigione, entrato è in quest'albergo Avvolto nel mantello, e in questo punto Sale la scala.

D. Luc. (da se agitata) 'Qual sorpresa! Il sangue
Tutto mi si ravvolge. (risoluta) Odi, Vittoria,
Corri a incontrarlo, e digli, che la Dama
Ch'ei cerca in questa Casa, è fuor di Napoli.
Digli, che quest'albergo ora abitato
E' da un Spagnolo Cavalier dolente,

Che in traccia va di lui.

Vitt.

Oime, Don Pietro

Per carità non fate sangue.

D. Luc.

Sposa

Non perder tempo, non temer di nulla; Ti accerta del mio cor.

Vitt. (da se allegra) Sposa! Oh che gusto!

(entra veloce) ?

D. Luc. Chi è di là?

(Staffieri escono) Siamo noi Signore.

D. Luc. Se il Cavaliere poco fa quì entrato, Ch'io mi sia, chiede, a lui risponderete, Che Don Pietro Splendori io sono, giunto Questa man da Toledo,

Staf. Sarà servita, (con inchino entrano)

D. Luc. (agitata)

Io son confusa ...

Tremendo punto!... il cor mi balza in seno, Dammi costanza amor, l'ingegno assisti. (si mette pensierosa con una mano alla fronte)

#### S C E N A IV.

D. Fernando intabarrato con tabarro differente dal primo. Un Staffiere, e D. Lucrezia.

D. Fer. E che! Chi è questo Cavalier? Che dici? Staf. Dico ch'egli è D. Pietro Splendori giunto que sta mattina di Toledo.

.D. Fer. (da se attonito)

Mi vacilla la mente.. Io non comprendo ..

Splendori è di Lucrezia anche il Casato..

Don Pietro io non conosco..ora vedrollo

(si avanza alquanto)

Voi mi cercate Cavalier?

- p. Lucr. (come scuotendosi da un profondo pensiero)

  Chi è?
- D. Fer. (sorpreso) Lucrezia! Tu quì in abito di maschio?
- D. Luc. (seria levando una mano) Ciò basta.

In questi accenti, e in questo inganno Conosco che voi siete il Cavaliere,
Di cui vo' in traccia.

- D. Fer. (attonito) Che accenti! che inganno!
  Lucrezia!
- Vedendo la mia effigie, potria darmi
  Fernando Onorio: Equivoco sì grande
  Egli sol potria far. So chi voi siete.
  Ed appunto di voi veniva in traccia.
- D. Fer. Fernando son nol nego, ma ... Lucrezia...
- D. Luc. (impaziente)

Non proseguite, è omai vergogna. O là

- (al Staf.) Recami quel bacile. (il Staffiere recherà il bacile con le lettere. D. Lucrez. prenderà alquante delle lettere, esaminerà le soprascritte)
- D. Fer. da (se) O son io folle,
  O fuor da questo mondo.
- (attonito osserva D. Lucrez. che non gli bada, e legge le soprascritte)
- D. Luc. (leggendo) A sua Eccellenza, il Signor D. Gonzalo di Cordova Vicerè di Napoli.

(al Staf.)

Al Secretario mio.

(gli dà la lettera, segue a leggere)

Al Sig. Don Alvaro Moncada. Napoli.

(la rimette sul bacile)

A Don Dizionario Spoglia Principe dell'Accademia degli Storditi di Napoli,

(la getta sul bacile)

A Don Fames Impertinenti. Romanziere a Napoli; (con sprezzo la scaglia per terra)

Al Sig. Don Fernando Onorio.

Questa voleva.

Riponi, altro non voglio. (il Staffiere ripone il bacile)

A voi Fernando:

(dà la lettera, poi con sussiego) Conoscete il carattere?

D. Fer. (prenderà la lettera farà un gesto di sorpresa. guarderà D. Lucrezia, indi la soprascritta, rimarrà in essa incantato alquanto, in questo)

## S C E N A V.

Truffaldino, e detti.

Entra, si avanza vede D. Fernando suo Padrone, sua sorpresa, e spavento, si ritira in dietro, si avvicina al Staffiere, lo prega piano a dire al Padrone, cioè al nuovo, cioè a quello dei sei Cavalli sciolti, che la carrozza è pronta per condurlo a rompersi le coste, ec.

#### 108 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Staf. (si fa inna: zi a D. Lucrezia)

Signore, la carrozza a sei cavalli è attaccata:

- (D. Fernando ascolta, e maggiormente maravigliato guarda il Staffiere, e Truffaldino)
- D. Luc. (seria)

  Al cocchiere

  Dirai, che stacchi, e che riponga tutto.

  Voleva sol di Don Fernando Onorio

  Andare in traccia. E' giunto quì. Superfluo

  E' omai l'uscire. Da seder: Due sedie.

(il Staf. porta le sedie)

- Truff. indietro da se allegro di dover staccare, ma che vede tante cose stravaganti, che pensa di cercar riparo per non andar grappolo, ec. (entra)
- D. Luc: (con gravità al Staffiere)

  Andate fuori tutti. (Staffieri con inchino entrano.

#### SCENÁ VÍ.

D: Fernando, e D. Lucrezia.

- D. Fer. (stupefatto guarderà ora la stanza; eta D.

  Lucrezia, ora la lettera con atti di sbd=
  lordimento)
- D. Luc. (grave) Don Fernando;

  E' necessario fra noi due un discorso

  Maturo, e serio a un tratto. Accomodatevi.

  (siedono tutti due, D. Fernando sulla dritta, e sempré come shalordito)
- D. Fer. (da se)

  Il foglio è di Lucrezia, ma chi accerta

Ch' ella medesma... (guarda D. Lucrez. poi da se)

Ah quì si vuol giudizio,

Se il giudizio costui non m'ha levato.

(va aprendo la lettera adagio)

- Prima di concertar con calma, e pace

  La dovuta risposta, e maturarla.
- D. Fer. (aperta la lettera seguirà gli atti d'ammirazione, e osservazione verso Lucrezia, che starà sempre seria, e sostenuta non guardandolo. In questo)

#### SCENA VII.

Lisetta con una lettera in mano indietro, e i suddetti;

Lis. (da se) Dono tutta in sudor. La mia Padrona S'è cambiata di nuovo. E'ancora amante Di Don Fernando. Andava alle prigioni Con questo foglio, e vidi non so come Entrar quì... Velo là, ma un Cavaliere... Se ne anderà, mi fermerò aspettando.

(si ferma indietro in ascolto)

- D. Luc. Leggere', udiamo.
  - D. Fern. (legge) Mio Fernando amato L'esibitor di questa mia è D. Pietro Splendori mio fratello.
  - (scuotendosi da se) Or son chiarito.

    Ben mi disse Lucrezia che un fratello

    Avea somigliantissimo.

(s' incanta in D. Lucrezia, che sta seria)

110 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

D. Luc. (da se.) (Incomincia

A cader nella rete: Amor soccorso.)

(a D. Fer.) Seguite Don Fernando:

b. Fer. Eh seguo, seguo.

(legge) Egli sarà da voi più conosciuto

Per la mia somiglianza, che pel foglio, Che di mia man vergato a voi consegna.

(da se) Non v'è più oscurità, tutto or m'è chiaro

Caro D. Pietro, umil perdon vi chiedo, Scusate l'error mio. Tal somiglianza Non si vide giammai. Merto il perdono: Venite alle mie braccia:

Come impossibil è che la mia effigie
Cambiar si possa, anche impossibil fia,
Che giammai sien cambiati i miei disegni.
Non ricuso però d'un atto urbano
La civiltà, e il dover, nè l'amistade.

(si abbracciano)

D. Fer. (a parte) Che aggiacciato abbracciar?

Non è Lucrezia :

(siedono nuovamente)

Lis. (indietro da se)

Siedono ancora! Almen potessi udire

Di che si tratta.

(si fa alquanto più innanzi in ascolto)

D. Luc. (scopre Lisetta di nascosto da se)

E' qui Lisetta Serva

Di D. Laura! Ella è opportuna. Amore

L'ha quì condotta.

- D. Fer. Ditemi D. Pietro

  Donna Lucrezia come sta; in qual loco

  La ritrovaste ditemi?
- D. Luc: (sostenuta) In Soriento...

  Discorrerem di ciò, non è ancor tempo;

  Leggete il foglio:
- Da voi sedotta, con voi venni, esposta

  Della guerra ai perigli sotto a Napoli

  Con sacro impegno in voi d'un nunzial nodo.
- D. Luc. (seria) Adagio Onorio, esaminiam concordi à Sin or leggeste verità?
- D. Fer. (confuso) Don Pietro, Nol niego, verità.
  - (D. Lucrezia osserva di nascosto Lisetta)
- Lis. (indietro da se con atto di sorpresa)

  Oh menzognero!

Oh Cingaro portento! E la Padrona Bada agli amori di costui?

(resta più curiosa in ascolto)

D. Luc. Seguite.

D. Fer. (legge) Ho informato il Fratel di tutto. Ei viene
A Napoli, a cercar di aver sua Sposa
Una Dama che adora. Egli i funesti
Casi miei vi dirà. Ritroverete
In lui prudenza, e discrezione. Onorio;
Se non vi commovete; avrò donato
A chi non n'era degno, un raro cuore
Per tradir me medesma Addio Fernando:

- Vostsa costante affettuosa Moglie
  Lucrezia Splendori.
- (D. Fernando rimane commosso con la fronte bassa:

  D. Lucrezia guarda di nascosto Lisetta)
- Lis. (da se indietro) Oh maledetto!

  E gli darò la lettera amorosa?
  - D. Fer. (da se) Che risolvi mio cor? De'tuoi rimorsi Non sai spogliarti, e non spogliarti sai D'un nuovo intenso amor! gli opposti affetti In te trovano asilo, tu gli alberghi?

(resta ottuso)

(Dammi eloquenza o Amore.) Don Fernando,
Tempo è omai ch' io ragioni, e che a quel foglio
Aggiunga quanto devo: Io, nè l'amore
Di mia sorella cieco, ed imprudente,
Nè i benefizi a voi fatti, nè il passo
Di stolta Donna, a cui per voi s' indusse
Rammenterò. Vorrei perpetuo oblio
Nel mio cor, nel mio capo, degli eventi
Di vergogna, e rossore a una Famiglla
Sempre onorata, e che saran pur troppo
In quest' alma ognor vivi, ognor funesti
Sospiroso faran questo mio seno,
E lagrimosi gli occhi a mio malgrado.

(piange, poi si scuote)

Non fo minaccie di ricorsi a' Giudici,
Per far che maggiormente sia palese
Al pubblico un rossor, che in un sepolcro
Chiuder coll'ossa mie poter vorrei:

(piange, e si scuote)

Lascio le sfide, e non già per viltade, Ma perchè nulla giovano a un afflitta, Carnificine, e sangue. Stolti abusi De' superni mortali empi, ostinati Ne' pregiudizj. Verità, ragione, Umanità, d'un Cavalier son l'armi. Mi spoglio d'ogni amor. Non ho Sorelle, Cerco un amico in voi. Fernando, io vidi Pena la vita, pallida, tremante Priva d'ogni sostanza, desolata, Nella vergogna; e nel dolore immersa Far due rivi di pianto de suoi lumi. Di tanti acerbi mali il grave peso: E', mi disse, per voiço ma de' suoi mali, Con tutto ciò, il più acerbo, e più penace E'l'amor che ha per voi. (piange) Rammemorarlo La vidi, e raddoppiar singulti, e pianti. Senzardote non è, beni ha in Toledo Convenienti, e il so, degna è di voi, Per lei chiedo pietà. Non ho sorelle, Non violenti idee, non ho pretese, it v Sol voi pretendo Cavaliere. E' questa Una pretesa in beneficio vostro, Ve la chiedo piangendo, e se avvilirmi Può meritar tal dono, io m'avvilisco.

(si leva, s'inginocchia)

D. Fer. (levandosi; e sollevandola) Fermatevi, D. Pietro. E quanto lessi, E quanto ha 'udito, è verità, nol' niego. Tom. X.

- Ciò che diceste... i dolci modi, e nuovi! ...
  Vi protesto, ho disio caldo, che salvo
  Sia l'onor di Lucrezia.
- D. Luc. (con trasporto) Don Fernando,

  Un nuovo abbracciamento sia suggello

  Alla nostra amistà.
- D. Fer. Sì nol ricuso.

(s' abbracciano, D. Fern. sorpreso a parte)
E' questo abbracciamento assai più caldo,
Che non fue il primo!

(guarda di nuovo con sospetto D. Lucrez., che sta seria)
D. Luc.
Andate D. Fernando

In Soriento ad unirvi a mia Sorella.

Amor quì mi condusse, ottener cerco
Certa Dama in Consorte, che si appella
Donna Laura. In Soriento verrò tosto,
E uniti, e lieti in Spagna passaremo:

- D. Fer. (sorpreso) Qual Laura amico!
- Donna Laura Cortesi: Ah se sapeste

  Qual burrasca passai nel mar per lei.

  Wi vidi morto.

(guarda di nascosto Lisetta: D. Fernando resta attonito;
e muto)

Lis. (da se indietro con trasporto)

Oh Cingaro demonio! Il Cavaliere
E' dunque questo, che venia per mare!
E' ben bello! E' ben bello! Corro tosto
A dirlo alla Padrona. Altro che fogli

#### ATTOTERZO.

A questo traditore: Oh le gran cose! (via) D.Luc. Titubate, Fernando?

- D. Fer: (freddamente) Io no; ma amico, Qualche imbroglio per ora mi trattiene Fermo tra queste mura.
- D. Luc. (addolorata da se) Ah troppo impressa E' la nimica mia dentro a quel seno, Vane fur l'opre mie. Ma non mi perdo :

#### SCENA VIII.

Vittoria, D. Fernando, D. Lucrezia:

Vitt: (correndo) Dignor, Signor, la Casa è circondata Tutta da guardie della Corte. Entrato E' già un Sergente, e viene in questa stanza:

D. Fer: (spaventato)

Don Pietro, io morto son, di me si cerca:

D. Luc. (agitata)

Fuggi, Fernando a quella parte, salvati.

D. Fer. (guardando dentro)

Non è più tempo, il mio destin si compie.

#### SCENA IX.

Pantalone, quattro Soldati, e i detti.

Pant. Alto là Sior Don Fernando; no la se mova pena la vita: Son sta in caena insin in sto ponto innocentemente per el scampo che la ha fatto sta notte, e no digo de più. Son libero colla condizion de trovarla: L'ho trovada, e ringra116 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

zio el Cielo. Non la spaventa, el nembo è spario, ha fatto seren. Se trattava de morte, e adesso se tratta de fortune, e de consolazion. No go altra incombenza che de riceverla in mezzo alle arme, de condurla in anticamera del Vicerè, e de custodirla insin che l'arriva lu in sala d'udienza. La resta servia colle bone, e no la se fazza strappazzar.

p.Luc. Amico, prendi, in libertà lo lascia.

(esibisce una borsa)

(piange)

Pant. Oh no prendo da seno per vender la testa, patron bello. Sior D. Fernando la se desbriga.

D. Fer. D. Pietro, udiste? Il rassegnarsi è forza.

(entra seguito da Soldati).

Pant. (a D. Lucrezia) Patron riverito. Me par che la sia un poco sbigottio, la me fa peccà. No no, la se svegia, no xè gnente da galantomo. Nozze nozze con D. Laura Cortesi. E che dote l fia sola; e che tocchetto! E che tocchetto! Via la se consola. Ghe son bon serviror: (entra).

Witt. Don Pietro che vi affanna? Voi piangete.

D. Luc. (scuotendosi)

Corro dal Vicerè, farò palese .....

(si ferma) Ma un esilio crudele .... un cor di tigre M'accrescerà sciagure. (piange)

Vitt. Che vi affligge?

Non era D. Fernando a voi nimico?

D.Luc. Sì Vittoria nimico.

Vitt. E pur vi vidi

A voler dargli il scampo, a dar danari;

B.Luc. Vittoria non sai tutto. Una mia Suora Fu tradita 'da lui, riman delusa.

(risoluta) Seguini, non tardar, se questa mano, Se questo cor ti è caro, meco vieni, Da D. Laura andiamo. E' forse tardo L'estremo passo mio. (a parte) Se tarda sono, Non sarò tarda a uscir da questa vita.

(entra furiosa)

Vitt. Quanta fatica! quanti batticuori! Ma non importa, alfin divento Dama. (entra in fretta)

#### SCENA X.

Casa di Donna Laura?

D. Laura, è Lisetta:

D. Lau. I'iù non mi nominar quel traditore; Sino il suo nome mi sconcerta; taci. vis. Nominerò Don Pietro. Ah se vedeste .... Gran Cingaro! gran Cingaro! Che gioja! simita il Cingaro in caricatur a

> Sì ti veggo giovinetto Cavalier di vago aspetto Chiome bionde, occhi lucenti Maraviglia delle genti.

Tal, e qual l'ha dipinto, è lui sputato. D.Lau.Ha grazia nel parlar? Lis.

Grazia! è un incanto.

H

p. Lau. Non lo vedo però.

Lis. L'ho nell'orecchie.

Il Cingaro non falla ha da venire.

### SCENA XI.

Il Conte Ottavio, e le dette.

Ott. (disperato) Laura, son fuor di me.

D. Lau. (impaziente) Conte ti avverto

Brevi le smanie, via.

Lis. (da se) Questo mancava.

Se vien D. Pietro, è quì una seccatura.

Ott. Brevi le smanie! Udite, se son giuste.

Verificato è alfin quant' io temeva.

Ben dieci volte coraggioso, e franco
Dichiarar volli al Vicerè, che Onorio
Per mia cagion cadde in delitto, e appena
Cominciato il discorso, gli occhi torvi
A me volgendo, e fiero il sopracciglio
L'udito chiuse, minacciò, nè volle
Ascoltarmi giammai, troncò i miei detti:
Parzial mi crede di Fernando, o ad arte
Mostra credermi tal. La passione
Che per voi nutro, non mi lasciò campo
Di spiegargli giammai. Son disperato.

Della sua austerità son io cagione?

Ott. Ah infedele! Ah crudeli! Ognun m'è contro . Udite tirannia. V'è solo un mezzo, Disse a me, di serbar Fernando. Udite E)

Udite tirannia! Nunzio il perverso Con maestà terribile, inviommi A dire a voi, che s'è v'è caro il capo Di Don Fernando, obbediente, e pronta Siate a'suoi cenni. Che la sua carrozza Manderà con le guardie. Che timore Non vi prenda perciò. Che a Corte giunta L'animo prepariate ... Ah non ho lingua Da proseguir. Fernando egli destina Per vostro Sposo. Contrariar non posso Alla salvezza d'un amico. Forza Superior me lo vietà. Una leggera Abbandona costanza, mi tradisce, Esulta sul mio mal. Venite ingrata. Sol mi resta una languida speranza Sul vostro cor, che in tutto non sia iniquo. Sarò alla Corte anch'io, ma se pur deggio Esser presente al mio più acerbo danno, Siate pur voi presente a qualche eccesso.

(via furioso)

D. Lau.Lisetta!

Lis. D. Laura!

D. Lau.

Udisti?

Che pensate di far?

D. Lau. Non mi dispiace

Questo salvar colla mia destra un uomo,

Che perisce per me; poi che può farsi,

Contro ad un Vicerè? Mi sembra un matto

Il Conte Ottavio. E' matto.

Ho udito.

120 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

Lis. 0- 11-9 Ma Don Pietro?

D. Lau. Non so che far, doveva venir prima.

Lis. Ma Onorio è un traditor.

D. Lau. Saremo in due...

Lis. Don Pietro dunque ...

D. Lau. Eh che son sogni i tuoi.

Lis. Sogni! (guardando dentro).

Egli è quì, vi raccomando il cuore

#### SCENA XII.

D. Lucrezia da Cavaliere, col ritratto di D. Laura.

Vittoria da Secretario, D. Laura, e Lisetta.:

D. Luc. (allegra confrontando il ritratto)

Eccola, è dessa, non m'inganno, è dessa.

(a Vitt.) Alessandro la osserva. Ah che il pittore

Fu meschino copista!

(s' incanta in D. Laura)

Vitt. (da se) Oh la va lunga!

Questa Laura mi viene alquanto in tasca.

D. Lau. (basso a Lisetta)

Che bell'aria, Lisetta! Che bel viso!

E' questi il Cavaliere?

Lis. (basso) Quello quello. Sogni eh? Che farete ora, che farete?

D. Luc. (a D. Lau.) Signora, l'ardir mio non condannate.

Questa è la stella, che sin quì mi trasse.

(mostra il ritratto, che Laura accetta incantata)

Una sorella mia mi fece dono

Di questa gemma, e questa occulta forza Nel cor mi risvegliò. Non avea pace Nè la notte, nè il dì. Contemplar volli L'animato esemplar di questa effigie. Passai burrasche, fui vicino a morte ... Ma con minor periglio, e minor stento Non si merta il veder tanta bellezza.

Vitt. (per di dietro con dispetto tirandolo per la falda, basso)

Don Pietro, troppe cerimonie, basta.

- D. Lau. Signor, chi siete? e donde a noi giungeste? Che cercate da me?
- Don Pietro io sono D. Luc. . Splendori di Toledo, e son qui giunto Per meritarvi Sposa, o per morire. Ah ch' io leggo nel raggio di quegli occhi La pietà di quel core, umana siete. A bere in questa bianca man comincio Picciola parte di quel vasto mare Delle soavità ch' io m'apparecchio:

(le bacia la mano stringendola con svisceratezza)

(impetuosa come sopra basso tirandola)

D. Pietro, mi volete far crepare?

Lis. (a parte) Se non arriva il quinto a frastonarla La mia Padrona è fritta, fritta, fritta.

D.Laue (con sospiro)

Don Pietro, tardo foste. Io vi protesto, Che le polite forme, e i dolci modi, Che vi adornano sì, sono conformi In tutto questo core. Un cor fu il mio

Difficile, insensibile, nol niego,
Per tutti gli altri sino ad or ... Rossore
Ho a confessar, che il Cielo avea formato
Una persona in voi, che indifferenza
Può scacciar dal mio seno, e questo avviene
Nel più barbaro punto. Cavaliere
Di tanto contentatevi. Quel Cielo,
Che l'un per l'altro ci avea fatti, or vuole
Separarci per sempre.

D. Luc. Separarci!

Ah che il ciel co'suoi folgori tremendi Solo da questa man potrà staccarmi; Questa candida man chi mi può torre?

(stringerà, e bacierà la mano a D. Laura piangendo; D. Laura sarà commossa)

Vitt. (come sopra tirando D. Lucr. basso)

Non posso più, D. Pietro, mi vien male.

D. Lau. Lagrimate, Don Pietro! Oh amor tiranno ...

Lisetta mi sostieni ..... (languida)

Lis. (da se sostenendolo)

Oh che Tragedia!

D. Lau. (con languidezza)

Don Gonzalo di Cordova, Don Pietro,
Il nostro Vicerè, m'ha destinata
Sposa, a momenti segue il fatal nodo;
Siete amico al mio Sposo, e ciò che accorda
L'onesta società cercate. Cara
La conversazion vostra ognor mi fia.

D. Luc. (impetuoso) Sposa! a chi Sposa?

D. Lau, A Don Fernando Onorio.

D. Luc. Onorio! Che si tenta? Non è Onorio Sposo di mia Sorella?

D. Lau. Se ciò fosse,
Non vorria il Vicerè sacrificarmi.

#### SCENA XIII.

Pantalone Soldati, e dette.

Pant. (a D. Laura) milissimo Servitor. No la se sgomenta. Per ordine del Vicerè la deve subito vegnir via con mi. La Carrozza da parada del medesimo Vicerè la aspetta da basso con tutta la Corte. L'accompagnamento xe magnifico, l'è un trionfo, e no un desonor. So Eccellenza la aspetta in camera de udienza, la resta servida.

D. Lau. (basso a D. Lucrezia che piange)

Don Pietro ho detto .... ah mi si stacca il core.

Prenderò norma ... Vederò ... sperate.

(a Lis.) Vieni Lisetta meco, e mi sostieni.

Lis. (da se) Poveri amanti son commossa.) Vengo.

(D. Laura si appoggia a Lisetta, e partono volgendosi di quando in quando con qualche sospiro, i soldati le seguono. Pantalone è incantato in, D. Lucrezia che piange)

Vitt. (respirando da se)

(Oimè! Dal cuor mi s'è levato un sasso.)

Pant. (da se) (Mo el xe mo anca qua lu sto mio paron, e afflitto.) La diga, se incontremo per tutto, se volemo ben. Ghe l'ogio dito mi: Noz-

ze nozze col so amigo D. Fernando. No ghe xe più pericoli da soldado d'onor. La vegna alla Corte, la vederà. La vegna la vegna a felicitar el so amigo. I xe trentamila de entrada, e quel pan de bottiro, che ghe condugo sala? Se la ga po el vizietto de fifar senza proposito la se comoda, e la fifa quanto la vol. (entra)

Tutte le mie fatiche alsin son vane,
Fernando in braccio a Laura! E tu Lucrezia
Rimarrai senza onore, esule, oppressa
Col timor della morte, sbandeggiata
Dopo quanto facesti? Un saldo amore
Averà questo premio? (risoluta) Io non mi curo
Più della vita. Il Vicerè si sfoghi
Colla sua tirannia. De' giusti Numi,
De' pietosi miei Numi egli è ministro
Giusto, e pietoso anch' egli esser pur deve.
Non ti stancar Vittoria, meco vieni,
Compiangi un disperato: (entra furiosa)

Vitt: Vengo vengo.

Oh poveretta me son stracca stracca,

Non posso più, se non mi sposa presto,

Giuro al Ciel, che rinunzio al matrimonio:

#### S C E N A. XIV.

Sala magnifica con ricca sedia nel mezzo.

D. Gonzalo, e Guardie.

p. Gon. Fernando Onorio a me introdotto sia.

(una guardia entra) ... (D. Gonzalo siede)

# S C E N A XV.

Tartaglia e p. Gonzalo.

Tart: (di dentro) lasciatemi entrare, o sbudellatemi, che non me ne importa un corno. (esce disperato disordinato, e piangendo) Eccellenza, dimando giustizia, ajuto, pietà. Sappia V. E., che nel tempo che fui obbedientissimo ad eseguire alle carceri i suoi ordini, ch'io non dico per timore di quel veleno, che V. E. sa, un giovine servitore Veneziano che aveya preso nella Locanda, e del quale mi sarei fidato della vita, mi ha subornata, e condotta via mia figlia: ma questo poco importa, m'ha rubato il sangue/ mio, il cuor mio, le viscere mie, una borst con tremila doppie, che con tutta l'onestà mangiando polenta, carote, e garatoli di carobbe in minestra, mi aveva accumulate per la mia vecchiezza. O rimedi a questo assassinio, o mi faccia scannare, che pregherò il Cielo per la sua prosperità - .

#### 126 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

b. Gon. Intesi. Si daranno gli opportuni Ordini poi. Per or tirati in dietro:

Tart. Ma Eccellenza si tratta del mio povero stato i non v'è tempo da perdère.

D. Gon. (collerico) Indietro dico temerario. Ehi guardie Tart. Non si incomodino (a parte) Sia maledetto; quando parla mi fa terrore. Mi viene rubata la figlia, una borsa con tremila doppie, dimando giustizia, e che succede? Il Vicerè mi vuole di dietro. (timoroso si tira indietro)

#### S C E N A XVI

Truffaldino, e detti:

Truff. Con umiltà chiede di poter dire delle cose di gran premura di S. E.

D. Gon.(fieramente)

Non sei tu quel che contro a' miei comandi Avvertendo Lucrezia, mi deluse? Grappolo d'uva senza pergolato.

Truff. disperato, chiede impunità, che gli dirà cose grandi circa il suo padrone, e D. Lucrezia.

D. Gon: Ragiona, che vuoi dir? Spacciati tosto:

ta D. Lucrezia contro a'suoi comandi per compassione è divenuto orbo dove si distingueva benissimo un traerino da un grossetto, e si infilavá in un ago piccolo una veta di setta nera, in
tempo che si crollavano delle catene, e che le
fiamme abbruciavano la barba. Che per ricupe-

rare la vista aveva dovuto dare una borsa di zecchini al fratello del Diavolo, che aveva mangiato il schittolo di cisila di Cipro, e ch'era informatissimo; che non aveva nome Bonigolo, perchè dicesse le parole blò, e gridasse, el go xe frit-10 el xe consolao. Che quindi avendo veduta D. Lucrezia ch'era D. Pietro, e D. Fernando; e sei Cavalli sciolti attaccati, e distaccati dalla Carrozza; le cose erano divenute tanto orride, e bestiali; che aveva voluto venire a informare di tutto S. E. con pontualità perchè egli potesse rimediare ai disordini, e per meritare il perdono del suo fallo, e la sua protezione.

p. Gon: Va va in dietro per or : Cambio Decreio Or ti conosco, vo' beneficarti:

Ti farò por nel Ospedal de' matti:

Truff. Come! No per carità; che lo bastoneranno ogni giorno, ec.

collerico) non, Gon.

Indietro dico, non stancarmi; ehi guardie:

Truff. (spaventato si tira indietro)

Tart. (indietro da se) Costui sì merita d'essere ienuto di dietro, ma io povero assassinato.

#### 128 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

# S C E N A XVII.

- P. Fern. condotto da due guardie da una parte, il Conte Ottavio e Brigh. escono dall'altra, e si fermano alquanto in dietro. Truff. e Tartaglia nel fondo passeggiano pensierosi sulla loro circostanza facendo lazzi muti tra essi.
- D. Gonl. (grave)
  ernando, dagli accenti di quel foglio
  Che vi diè un vostro amico Cavaliere
  Pria della vostra fuga dalle carceri
  I miei saldi voleri avrete intesi.
- p. Fer. Fogli, Signore, a me! Fogli non ebbi.
- D. Gon. (fiero) Onorio troppo abusi. Se il decoro
  D'una illustre famiglia a me commessa
  Da Corado Cortesi, e necessaria
  Riparazione sui volgar sospetti
  Per le imprudenti direzion di Laura
  A rivocar malgrado mio mi sforza
  Un decreto di morte in sul tuo capo,
  Non abusar di mia clemenza, e trema.
- Or m'è nota, e son grato. A' desir vostri Non ricuso obbedir noti che sieno.
- (a parte) Ben l'intendo. Don Pietro... Conte... Tutti Scusate l'amor mio. Questo mi sforza, Non un comando superiore, o morte.
- D. Gon. (sorpreso da se)

Io non comprendo ... questa notte ... io stesso ...

Brigh. (basso al Co: Ottavio) Mo cossa falla? Dorme-

la? I ghe tol la polpetta dal piron. La comedia xe debotto fenida. La vada avanti, la se fazza sentir, la butta là qualche spiferada ciceroniana. Ott. (basso a Br.) Ah che il tiranno i miei detti ognor tronca. (guardando dentro) Ecco Laura ..: Vediam ciò che risolva. Brigh. (basso) La aspetta pur che la puliera ghe scampa, e po la serra la scuderia,

#### SCENA XVIII.

D. Laura, Lisetta, Pant., e i detti.

D. Lau. Jon, Don Gonzalo, giunta a'cenni vostril (dopo inchino si ritira da una parte opposta a D. Fernando) Lis. Ed io son qui con lei contaminata

(suo inchino, e come Laura)

p.Gon. (sostenuto) Noto v'è Donna Laura che Corado Il Padre vostro, alla custodia mia Nella sua assenza vi lasciò. L'onore Suo, eredità trasfasa in voi, lasciato Ha nella mia tutela. Di Fernando La nobiltà v'è nota, poichè noto V'è un po'troppo l'amor. Per amorosa Rivalità, caduto è negli eccessi. Non rammentiam casi lugubri. Ignoto M' era, che voi de' criminosi errori Foste cagion. Fuggito è dalla pena, Che la trascorsa notte in sul suo capo Io decretata avea. Non lo condanno. Cara esser dee la vita, ed io contemplo Nella sua fuga immensa providenza Tom. X.

130 LA DONNA INNAMORATA DA VERO Del Cielo sopra voi Morto è Luigi, Morir doveva anch'egli, ed ambo morti Gli amanti vostri, vivo rimaneva Il sospetto de' popoli' su voi; Dilaniato l'onor sarebbe, e privo De' mezzi io pur sarei, di ripiegare Alla fama, e all'onor d'una famiglia Cara ai Monarchi, e a me raccomandata: V'ama Fernano assai. S'ei non vi amasse Dopo la fuga sua, saria fuggito Lungi dal mio rigor. Lo scuso. Sono I vezzi vostri ... e le lusinghe ... ah Laura ... Lacci possenti. Io tutto gli perdono. Un onorato Padre, un caro amico Trovi all'arrivo suo, che se imprudenza Oltraggiar seppe la sua fama, pronto, Per quanto può, l'amico suo ripara. Fernando, Laura, unite quelle destre.

Lis. (basso a Laura) Ditegli di Don Pietro.

D. Lau. Ma Signore ...

D. Gon. (fiero) Non ammetto risposte.

Ott. (basso a Brigh.) Ella ricusa,

E' renitente, è alfin fedele, e mi ama.

Brigh. (basso) Pudori virginali, lazi muliebri, Signor, la vederà.

D. Lau. Signor v'è qualche ostacolo ...

D. Gon. (fierissimo) Che ostacoli l.

Non ammetto risposte.

Ott. (avanzandosi) Don Gonzalo,

Io vi chiedo perdon, potrebbe darsi

Che Onorio stesso ....

D: Gon. (volgendosi fieramente) Conte, chi qui appella La voce vostra, e quando apprendereie Don Gonzalo a temer? Nessun s'opponga, Chiuda la voce ognuno, o pentirassi.

(tutti sbigottiti)

Fernando, Laura, unite quelle destre:

D. Fer. (a parte) Rimorsi mi lasciate.

(resta sospeso in atto di appressarsi a Laura)

D. Lau. (a parte) Io mi sacrifico (resta come D. Ferdando)

Lis. (da se) Don Pietro; addio.

Ott. (da se) Morir mi sento: Servo.

(si appoggia a Brighella(

Ella mi adora, e a violenza cede. Bright. (da se) Eh violenza el toni:

#### SCENA ULTIMA:

D. Lucrezia da Cavaliere, Vittoria da Secretario con un involto sotto al braccio, e i detti. Lucrezia e Vittoria escono non vedute.

De Luc. (avvicinandosi ad Ottavio basso)

Dignor, non istupite a ciò che avviene. Laura fia vostra, o perderò la vita.

Ott. (basso) Stranier chi siete?

D. Luc. (basso)

In breve fia palese.

(si ritira in osservazione:

Vitt. (da se) (Non ho più gambe, tremo tremo tutta.) D. Gon. A che si tarda? Unite quelle destre .

#### 132 LA DONNA INNAMORATA DA VERO

- D. Fer. (avvicinandosi a D. Laura)

  Signora, obbedir devo, se mestizia

  Per ciò vi prende, il mio dolore è estremo.

  Ecco la destra.
- D. Lau. (avvicinandosi a Fernando) Se il destin crudele Mi sforza ad obbedire, ecco la mia.

(sono per darsi la mano)

- Mia è questa mano, e quella mano, ingrato
  Mentitor sconoscente è di Lucrezia
  Tua sposa, e mia Sorella. (tutti attoniti)
- D. Gon. (levandosi) Olà Soldati...

  Qual audacia! Stranier folle, chi sei?
- Tart. (correndo innanzi!) Oh corpo di bacco! Eccellenza Eccellenza ecco Giannetto, che m'ha assissinato, ecco quella cornuta di mia figlia.
- Truff. (correndo innanzi) Eccellenza Eccellenza che quello è D. Pietro dai sei Cavalli sciolti, che andò a servire, quando non fu più nè cieco, nè Bonigolo per le parole blò, el schittolo de cisila di Cipro, el gò xe fritto, el xe consolao.
- Brigh. O cospetto, custù xe la figurina de stucco dalla sleppa, e dal curarecchie. Vendetta, Eccellenza, vendetta.
- Vitt. (gridando) Signor Padre, Eccellenza, è mio marito.
- D. Gon. Quante coususion! Guardie costui In oscura prigion castigo attenda.
- D. Luc. Fermatevi. (getta il capello) Signor quella Lucrezia,
  Che dell' esilio vostro non curando,
  Nè della vita, io sono. Amor mi tenne

Di Onorio, del mio onor. Nella Locanda Fui servo, questa semplice sedussi Sol per aver soccorsi. In casa a Laura Fui Cavalier, fui Cingaro, ed il segno Sia quest' anel; che a lei restituisco.

(da l' anello a Laura)

Signor, rea sono di maggior delitti. Fui Soldato alle carceri al medesmo Fernando sconosciuta, ho loi fornito Di danari non miei; di quì sottrassi Da temute condanne quest'ingrato, Fuggir lo feci in vece mia, lasciommi Questo mantel (prende il mantello che avrà Vittoria gettandolo in terra) di lui rimasi in vece Carcerata e in periglio, e voi pietozo Credendo liberar lui, liberaste Questa infelice à voi tanto odiosa; Questo foglio mi deste; è questo il segno:

(dà la lettera a D. Gonz.)

Fui Don Pietro Splendori con Fernando, Quel fratel, che ben ho, ma di qua lunge. Gli feci protestat, che di Lucrezia Salvo vorria l'onore, e nuovamente Chi ha l'ardir di appellar noi Donne vane Volubili, leggere, ora tradiva Per volubile amor chi men dovea. Io non chiedo perdono. A voi presento La vita d'una Dama, rea di morte Per costanza, ed amor. Se morir deggio, Salvo sia l'onor mio. (piange) Se tutto petdo,

#### #3+ LA DONNA INNAMORATA DA VERO

(prende per man Fernando)

Questa destra, Signor, pria di morire Mi concedete, è mia. Si dica almeno Che per amar costante un nomo ingrato, Meritai di morir di lui consorte.

D. Fer. La vergogna... i rimorsi...il pentimento...
Ah Lucrezia mio ben sei vendicata.

(si stringon la man con tenerezza)

D. Lau. (da se) (Sorpresa son!)

Ott. (da se) (Qual stravaganza è questa!)

Vitt. (da se) (Ora son Dama!)

Lis. (da se) Più non credo a' Cingari.

Brigh. (da se) Questa xe registrada in quella canzon delle dodese Donne Veneziane, che ha minchiona el diavolo.

Tart. Ma e la mia borsa?

Truff. Ma e quella del povero Bonigolo!

D. Gon. Donna Lucrezia, di sì rara fede,
Di sì raro coraggio in una Donna,
E' la mia mente sbalordita. Merti
Sono i raggiri vostri, e non delitti.
Se al decoro di Laura avessi modo
Di riparo, appagarvi anche vorrei.

D. Luc. Un sì grand'uom cieco parziale ingiusto.
Qual bisogno maggiore di riparo
Avrà Laura di me? Si pensa a Laura,
E l'onor mio per lei rimarrà oppresso!
Dama son quanto lei. Signor, se merti
Furo i ripieghi miei, di aggiunger merti
A' miei ripieghi non proibite. Sposi

Ottavio Donna Laura, egli l'adora, Ecco il riparo al suo decoro, ed ecco Mia questa man, che tanti spasmi, e tante Lagrime mi costò, mia si rimanga.

- D. Gon. Conte ve la concedo.
- Ott. Ah pur sei mia.
- D. Lau. Sì vostra sono, e vi protesto, o Conte.

  Che di Lucrezia il raro esempio, forse

  La costanza in amor, mi desta in seno...

  Sì, forse v'amerò sino alla morte.
- D. Gon. Esulti ognuno. Risarcito fia
  Chi danneggiato fu. Sì lieto punto
  Non si amareggi, ognuno abbia il perdono.
- D. Luc. Vittoria, e tu perdoni? Ora ben vedi,
  Che possibil non è, ch'io sia tuo sposo.
  Impara a perdonar di queste invitte
  Anime generose i miei trascorsi. (si fa innanzi)
  Spirti cortesi, una inesperta Donna,
  Ma costante in amor, supplice chiede
  Da' cuori vostri, e dalle vostre mani
  Perdono agli error suoi, lo concedete?

**№**\_ Elle THEEL MARKE and the second second in the second The state of the s 11 (44) The second of th 0 2 4 10 10 10 15 4. 1. 1. - I the the and the second s and the state of the second of and the second s The state of the s 10-00

# BIA.NCA CONTESSA DI MELFÍ

OSSIA

IL MARITAGGIO PER VENDETA

DRAMMA TRAGICO

IN CINQUE ATTI.

# 

AT A REST AS TO BELLEVIAL

----

## PREFAZIONE.

Porgo il solito mio debito nell'avvertire i Lettori, che leggendo io un'opera del Teatro Spagnuolo di Don Francesco de Roxas intitolata Casarse per
vergarse, mi sono immaginato di trattare quest'argomento con un'ossatura diversa, e con un'eloquenza
de'sentimenti, e de'dialoghi diversi tutto, tessendo
un'azione tragica, ch'io intitolai: Bianca Contessa di
Melsi, ossia il Maritaggio per vendetta.

Quest' avvertimento serve soltanto per chi volesse con un confronto rilevare, che l'opera mia non ha la menoma effigie d'una traduzione.

L'aver fissata la massima di comporre un dramma sopra l'argomento di cosa scritta, successa, o rappresentata, non toglie il merito a chi ha saputo ordire, e tessere una nuova scenica composizione; che piaccia. Se ciò fosse, sarebbero Poeti molto meschini, con tuttà la loro giusta rinomanza, quelli che riprodussero con della differenza i già trattati argomenti delle Ifigenie, degli Edipi, delle Meropi, degli Oresti, e di tante altre Opere.

Io fo questo ragionevole riflesso puramente per dire una verità, e non mai paragonare le opere immortali dei grand'uomini, con quelle che facciamo noi oggidì per i nostri Teatri, o per spassarci, o per divertire i nostri concittadini, o per soccorrere de' Comici, o per spremere qualche lucro, che dà più vergogna che ajuto, o per la dolce immaginaria visione di passare per Autori considerabili.

L'argomento della mia Bianca Contessa di MelA, che si legge non solo nell'opera di Don Francesco de Roxas, ma ancora in una Novella compresa
dal Romanzo del Gil Blas di Santillano, ha data la
base al Signor Goldoni di comporre la sua Tragedia
intitolata: Enrico terzo Re di Sicilia; fu base al Sig.
Conte Calino di Brescia, di comporre, sotto altro
aspetto, la sua Zelinda, Tragedia premiata dalla Regia deputazione di Parma, e fu base a uno Scrittore Francese di comporre: Bianca, e Viscardo, Tragedia, che vediamo tradotta, e vedemmo rapresentata sulle nostre scene.

Non cercherò il perchè quelle tre Tragedie tanto più belle della mia Bianca Contessa di Melfi, non abbiano avuta sorte notabile, e sieno morte per i nostri Teatri, nè il perchè l'Opera mia sia stata fortunatissima, e resista con robustezza ancora. Desiderai quest' effetto, ed ho trovata la via di fare, che il mio desiderio avesse il suo intento. Non pretendo altra preferenza, che questa sopra a' tre altri Scrittori.

E' certo che la Tragedia dell' Autore Francese intitolata: Bianca, e Viscardo, è sembrata a me migliore dell'Enrico terzo, e della Zelinda, e ch' ebbe un esito più freddo, e più infelice dell'altre due. E maliziosi potranno da ciò giudicare a lor talento; che tra noi abbia più fortuna un argomento peggio; che meglio trattato. Io non do nè ragione, nè torto a' maliziosi, ignorantissimi sull'indole delle rispettabili popolazioni, e che fingono anche di conoscer me, per una miserabile malizia:

E' indubitabile che quando tra noi su veduto un argomento trattato in iscena, è assai difficile il riprodurlo anche sotto altre spoglie, con buon evento, perocchè l'evaporato interesse della novità del soggetto cagiona due terzi di discapito, e che perciò maggiore su il rischio della mia Contessa di Melsi, il di cui argomento era stato tre volte prodotto con una diversa maschera, nulla contando l'eloquenza pantomimica danzatrice, che l'aveva esposto ne' Balli delple nostre Opere in musica.

Può darsi, che i difetti, e la stravaganza dell' Opera mia sieno le vere cagioni della sua fortuna. Dico può darsi, perchè non voglio offendere un Pubblico, che mi fece l'onore d'accidmarla, e che la acciama ancora onorandomi.

Gl' intelligenti imparziali mi fanno la grazia di

trovare in essa de tratti di circostanza, e d'eloquena za, che gli interessa, e questi sono perspicaci, gentili, e umani per rilevare, e per non disprezzare la mia intenzione nel resto, di pigliare nella rete dell' ticcellatura comica il basso popolo.

Questa mia azione tragica, ch' io non ho intitolata Tragedia per modestia, donata da me alla
Compagnia consueta del Sacchi, fu esposta in Venezia nel Teatro detto di S. Luca la prima volta nel
Carnovale dell' anno 1779. Il suo avvenimento fu propizio: si è replicata parecchie sere, e rimase un
buon capitale per quella Compagnia.

Quel drappelletto de' miei soliti censori, o vogliamo dire sprezzatori, che la predicarono a gola aperta, un mostro, la di cui vista non era comportabile, mi fece più ridere, che non mi fece ridere il buon incontro dell' Opera mia.

Un sentimento d'ingenuità m'obbliga a fare il seguente sincero racconto:

Nell'opera spagnola di D. Francesco de Roxas intitolata: Casarse per vengarse, Viscardo Gran Contestabile del Regno sposa Bianca (obbligata a ciò dalla violenza del di lei padre) ma ignaro degli amori efficaci, che passavano tra Bianca, ed Enrico Re di Sicilia.

Viscardo scopre il suo disonore, e trova che il Re s'introduceva negli appartamenti di Bianca per molti pertugi di muraglie spezzate ad arte, e ridotte cadenti, in una fila di gabinetti corrispondenti a un giardino pensile, ed indi per una porta tanto be-

ne connessa, ed eguagliata alle tappezzerie d'una sasla delle stanze di Bianca, che nessuno poteva avvedersi dell'inganno:

Una tale scoperta è un fulmine per Viscardo.

La fiera sua gelosia, il séntimento d'onore, l'ira, e l'ardente amore lo combattevano, ma finalmente risolvè d'uccidere la moglie.

Il timore della vendetta d'un Re suo rivale, e suo Monarca lo fa titubare:

Egli si determina a precipitare sul capo della moglie le muraglie, e le fabbriche de'gabinetti già sconnesse, e ridotte cadenti dalle apperture fatte fare dal Re, per liberarsi dalla moglie, per attribuire la di lei morte ad un accidente, e per salvar se més desimo dal gastigo.

Questo è il fine dell'opera spagnuola, e questo è il fine ch'io abborriva come una bestiale fantasia.

Siccome però io cercai sempre di vincere tutti i gradi degli Spettatori, preferendo l'utilità de' Comici a'quali ho donate le mie Rappresentazioni, al aceto martirio delle censure, riflettendo che un tal fine eseguito con una caduta grandiosa di fabbriche, potesse riuscire uno di quegli spettacoli, che incantano le popolazioni, ricordandomi del Tempio de' Filistei, giunto che fui verso al termine del quin, to Atto di quest'opera, superando i miei ribrezzi, ho generosamente esibito a' Comici di terminare la mia composizione altrimenti, e di terminarla nel modo stesso, se avessero cuore di edificare una sorprendente rovinosa caduta di fabbriche.

Esclamarono ad una voce, che piaceva loro estremamente, più ch'altro fine, come nuovo e popolare, quello della caduta, promettendola magnifica e maravigliosa.

Appagai con indifferenza la loro scelta, anzi non giudicando Viscardo un Sansone, come lo aveva considerato l'Autore spagnuolo, per rovesciare solo una gran mole, gli essegnai per compagni de' satelliti suoi fedeli con degli strumenti atti a un tal precipizio.

I Comici s'ingannarono in questa decorazione, ch'era un picciolo gabinetto, o possiam dire, una trappola poco maggiore di quella che basta a schiacciare un topo, ma che fu sufficiente quasi a schiacciare da vero anche la povera Attrice, che rappresentava la parte di Bianca, scoccando contrattempo, e assai male.

Quest'edifizio ridicolo, e in un funesto, fu da me contraddetto altamente sulle prove dell'opera; ma perchè il mio temperamento pacifico non s'accende mai abbastanza, massime sopra a tali materie, abbandonai il mio parto all'opinione de' Comici, che avevano una gran lusinga nello scoccare della lor trappola.

Quest'azione tragica, con tutta la stravaganza, della quale non è priva, tenne gli Spettatori legati ad una robusta passione sino al punto del miserabile suo fine tragicomico.

Spiacque la meschina e mal eseguita caduta. Non piacque una morte che pareva impossibile a darsi; spiacquero l'arte, e il tradimento usati dall'ucciso:

res, per rimanere impunito, e il suo sopravvivere al misfatto daya un aspetto all' opera, d'opera non terminata.

Nelle susseguention repliche la rappresentazione piacque sempre, ma non mai al punto della sua trappolar, la quale faceva esclamare. Che peccato!

En prodotta dà Comici, ostinati sulla lor trappola, ne' Teatri di Torino, di Milano, di Trieste, di Veronai piacque in ogni Città suo che nella sua trappola.

Si priprodusse in Venezia, e in sul imomento del-

la caduta, gli Spettatori uscivano dal Teatro maledicendo la trappola.

Dopo due anni del mio sorpassare sull'addormentata direzione de' Comici, gli ho pregati a chiudere il mio Dramma con un altro fine già da me composto.

Un tal fine ha rinverdita la forza di questa Rappresentazione. Piacque tutta, e segue la piacere come se fosse novella.

Questo puntuale racconto, che spiega con chiarezza la maniera libera del mio pensare sopra a'miei spettacoli da Teatro; la mia intenzione, e la mia indifferenza intorno a quelli, potrebbero far conoscere a tutti la considerazione in cui tengo questi tali miei parti.

Il mio pensare filosofico sempre risibile, è però umanissimo, e siccom'egli gode che ventimila persone si divertano e concorrono a miei scenici abbozzi, gode egualmente del divertimento che hanno alcuni pochi nel censurarli, e nel disprezzarli.

Tom. X. K

Quel jusache questi si arrogano di fare i pedanti; que'sogni che fanno di passare per uomini di grande intelletto, e di raffinato buon gusto; la contentezza che provano nel dirumale è un'ebbrezza per essi di tanta soavità, che il disingannarli sarebbe una tirannia, e uno scacciarli dal loro Paradiso terrestre.

Il Divoto di Beolò, ch' era caduto nella pazzia deliziosa di udire continuamente i dolci concenti, e i cori degli Angeli, guarito da un Medico; che gli chiedeva poi il prezzo della sua cura, rispose collerico:

Moi! vous payer, lui dit le Bigot en colere,

Vous dont l'arte infernal, pars des secrets maudits

En me tirant d'erreur, m'ote du paradis!

Gli oggetti afflittivi; che opprimono continuamente l'umanità sono innumerabili; gli allettamenti dell'umanità sono brevi; e pochissimi:

E' azione di pietosa economia il lasciar correre anche le follie de' letterati visionari, massime quando le visioni loro pendono soltanto ad una lecita e innocente consolazione, verbigrazia com' è quella di condannare le mie sceniche fantasie.

Un librajo mi chiede permissione di porre alle stampe: Bianca Contessa di Melfi, ed io dono a lui la permissione non meno che l'opera regolata senza la trappola che scoccava, e come viene oggidi rappresentata.

147

Desidero, che siccome il mio dono a' Comici di questa tragica rappresentazione fu loro profittevole, delle censure cagionino del movimento profittevole anche al Librajo, che ha il coraggio di esporre al Pubblico un Dramma in istampa, sopra a cui non ho altre considerazioni da fare dal canto mio.

,

K 2

# the specific constant I and I and

In orner, a costa to a circa and a significant

in the same of the same of the same

and the second of the second o

Enrico, Re di Sicilia, amante di D. Bianca Adelaide, di lui Cugina.

- D. PIETRO, maggior fratellod' Enrico, che non si vede.
- D. ROBERTO, vecchio Conte di Melfi.
- D. BIANCA, di lui figlia.
- D. VISCARDO, di Messina, gran Contestabile.
- D. RUGGERO, di Procida, grande della Sicilia. Silvia, Damigella di D. Bianca.

UN SERVO ché parla.

GRANDI DEL REGNO, che non parlano.

SOLDATI.

SERVI.

La Scena si finge parte nel Castello del Co: Roberto vicino a Palermo, parte in Palermo nella Reggia.

## ATTO PRIMO

## SCENA PRIMA.

Stanza dell'appartamento di D. Bianca. Due porte laterali, e un prospetto coperto da tappezzeria, in cui
vi sia una porta coperta dalla tappezzeria medesima, e non apparisca. Vi sia un tavolino con carta e
calamajo, e una sedia vicina:

B. Bianca uscirà desolata, e piangente seguita da una

D. Bidnea, 'e Silvia'.

Silvia I orse qualche error mio mi rese indegna saper la cagion del vostro pianto?

E la mia lunga servitù fedele mare de la Merita alfin?

Cogli offensivi tuoi sospetti il peso
Della mia oppression. Tutte .... sì tutte
Le circostanze mie sono apparato
Di procelloso nembo, ed argomento
Alla più amica tua, che tua signora;
Di martirio, e di pianto. (ella plange)

Sil. Enrico forse

Cessa d'amarvi?

Et roppo io l'amo: (piange maggiormente)

Sil.

E occasion di pianto

K

BIANCA CONTESSA DI MELFI Un reciproco amore esser può mai? p. Bi. Lo può, Silvia, lo può, se si attraversano A un tale amor de' scogli insuperabili. Ah! incautissimo cor, paga or la pena De' tuoi trascorsi, e del tuo cieco amore. Ma come potea far? Fanciullo Enrico .... Io fanciuletta ... quì allevati insieme ... Di quai saggi riflessi er'io capace In così fresca età? Poteva allora Tra i semplicetti fanciulleschi amori Prevedere il mio mal, dire a me stessa: Figlio Enrico è di Re? Rifletti, o Bianca, Che maggiore è il suo grado? Non trascorra Tanto il tuo cor, che ostacoli improvisi Ti cagionino un di mortali angoscie? Forse fatto ciò avrei, se in libertade Negl'innocenti affetti er'io lasciata? E la ragion che in più matura etade Si desta in noi, m'avria soccorsa a tempo; Che quell'amore a cui nulla s'oppone Più di ragione a' bei lumi concede; Ma il rigido e severo padre mio Ajo d'Enrico, chetil periglio scorse Nelle austere sue massime di Stato, E che la nostra società disgiunse In questo albergo, altro non fece, e il sai Che aggiunger esca al fuoco, ed acciecarmi. Questa difficoltà che ognor dannosa Fu agli Arghi del mio sesso, estinse affatto Alla ragion, che sopravvenne, il lume

In Enrico, ed in me. S'occupò tutta In soccorso d'amor cruccioso e offeso, E a suggerirci industri modi occulti Per vederci di furto, e quanto grandi Fur le diffiçoltà nel nostro amore, Tanto più ciechi sconsigliati è ardenti Furo gli affetti nostri. Una lusinga Di nuzial nodo, anzi una sicurezza, In un fervido amore, a quai trapassi Di sconsigliati e perigliosi errori Non induce una donna? Or pago, amica, A troppo grave insofferibil prezzo Le fortive notturne ore soavi.

(piange amaramente.)

Silv. Come, e perchè! Da quali eventi in voi Tanto abbandono d'improvviso nasce?

D. Bi. Odili, e meco piangi. Don Alfonso Re di Sicilia genitor di Enrico Spirò stanotte. Il fratel suo che prima Di lui regnò, non ebbe ch'una figlia Che Adelaide s'appella, e che del regno. E' la delizia, ma che il scettro cesse, Che posseder doveya, a Don Alfonso. Questi, ben ti de'amica esser palese, Che due figli lasciò, ch'è l'uno Enrico Dato a mio padre ad educar, che l'altro E' Don Pietro che dato alla custodia Fu del gran Contestabile del Regno Viscardo, agli occhi miei serpe odiosa; E per sciagura mia, di me invaghito

BIANCA CONTESSA DI MELFI 152 Perdutamente, Qual de suoi due figli Abbia: l'estinto Re lascato al seggio e con rel M'è ignoto ancor, ma agli efficaci segnis Che diè il mio lieto genitor stamane lov ve-Pria di passare da questo nostro colle di solo Alla Corte vicina di Palermo, I and off ? Interpretar degg'io ch' Enrico regni Sol or ravviso confacerba pena Del grado mio la lontananza, a quello Di chi deve regnare Inorridisco Ponsando al laccio in cui ci colse amore; Al severo mio padre, ed agli ostacoli; Che tra un Sovrano, e una privata Dania Verran posti da' Grandi. Eppure, amica, Un sì crudele non previsto abisso E' il minor de' miei inali. Enrico forse Ogni ostacol sprezzando, e soggiogando M' eleverebbe sposa al scettro, al trond: Nel suo tenero amor sperar ciò deggio; Ma il padre mio, che ambizioso ognora Fu di vedere il diadema in capo Ad Enrico stro alunno, e che geloso Temea del Contestabile la forza, E di veder Don Pietro in seggio posto Tutte l'arti più acuté di politica, E di simulazion por seppe in opra Del corrigiani più industre, e per mia pena Sin del gran Contestabile l'amore A coltivar verso di me s'accinse, E ad accenderlo più, per porre in lai

Freno a' maneggi alle sue mire aversit si co Di quai non arma i cortigiani ingegni Trame infernali il reo spirto d'averno! Pria di pattire il rigido mio padre Staman verso la corte, odi gli accenti Che dovei sofferir. Figlia; mi disse, A porger la tua destra t'apparecchia A Viscardo tuò sposo: e di te degno: Forse da quel pallor; che ini sorprese; E nell'orror che vacillar mi fece Lesse il mio cor con penetrante sguardo, E fiero in vista mi soggiunse: Io scorgo Ciò che pur sospettai, ciò che impedire Procurò invan la mia paterna cura: A obbedienza t'apparecchia, e credi Note ad Enrico, un provido veleno E' per te pronto a tor d'ogni periglio Due famiglie, wha reggia, una vassalla Così disse sdegnoso, indi lasciommi Nella disperazione in cui mi vedi

(piange dirottamente)

Silv. Ben or comprendo delle vostre angoscie L'aspra cagione. Oh figlia mia, qual mai Rimedio avremo a un sì fatal comando?

D. Bit Solo il fuggir di più vedere Enrico. Se m' ami le ritrova, e digli ... digli Che dove io son non apparisca mai Di furto, ne in palese. Non gli dire Gli orribili decreti di mio padre

Se la mia vita hai cara. Digli solo,
Che il Ciel così dispone ... Ah s'egli mai
Dubitasse un tal cenno esser uscito
Da un raffreddato amor, l'accerta ch'io ...
Ah digli quanto una cordiale amica
Può dir, per accertarlo, ch'io l'adoro,
E taci quanto una cordiale amica
Deve tacer per non vedere estinta
Chi vorrebbe morir, chi per amarlo
Brama soltanto rimanere in vita.

## S COTE N A TH.

Enrico, e le dette.

Enrico esce con molte chiavi in una mano dall'uscio secreto della tappezzeria, e richiude riponendo le chiavi
nella scarsella. Guarda sospettoso d'intorno, indi
avanazndosi.

Enr. Bianca, se questa via nota a noi soli,

Opra de'nostri innamorati ingegni

Via di soavità notturne occulte

Oggi non era, io non potea bearmi

Nel vederti, e parlarti. Invan sperai,

Che l'andata alla Corte di tuo padre

Adito mi lasciasse. Agli usci tutti,

Che a questo quarto, asilo tuo, conducono,

Vidi folla di servi in guardia, e attenti.

Ciò che vuol dire?

D. Bi. (da se). Oh giusto Ciel pietade!
(Ella s'abbandona sopra alla sedia, e al tavolino, e piang.)

Sil. (da se) Misera, qual cimento!

Enr. (avanzandosi) Bianca .... piangi?

E quali aspri secreti inopportuni
Son tiranni al tuo cor, tiranni al mio?
Silvia, sei tu del suo dolore a parte?
Dimmi che fu?

Silv.

Nol so, Signor.

Enr. Trascorri,

Silvia fedel, nelle vicine stanze,

E messaggera diligente avvisa

Se alcuno arriva.

Sil. (da se) Io son fuor di me stessa (entra)

#### S C E N A III.

Enrico, e D. Bianca.

Enr. (cadendo a piedi di p. Bianca, e baciandole la mano con estrema passione)

Se m'ami idolo mio, frena quel pianto:
Ei piomba sul mio cor. L'acerba angustia
Sofferibil non è. Que' tuoi begli occhi,
Sede d'amor, che vidi ognor ridenti,
Chi potè amareggiar? Dimmi, deh dimmi....

D. Bi. (rinfrancandosi, ritirando la mano, e levandos<sub>i</sub> con grandezza)

Signor, sorgete. Effemminati modi
D'indebolito ed imbecille amante
Più non sono per voi. Fra poco il raggio
Del diadema di Sicilia in capo
Vi splenderà. Rifulse questo annunzio

is BIANGA CONTESSA DI MELFÍ Nel giulivo sembiante di mio padré Pria che partisse. Una privata dama, ... Benchè nel sangue non vi ceda, oggetto D'un nodo conjugal col suo Sovrano; Degno non è l' Politica s'oppone, S'opporrien tutti, e il Genitore il primo, A cui di questa sfortunata vita Son debitrice. (piangente) Io maledico il punto In cui cieca vertigine d'amore de sir d Mi trasse a una voragine d'affanniques a Ah partite, Signor... Sia cancellata and the Dalla vostra memoria un'infelice, ( ) E sotto al peso de'snoi folli errori Lasciatela morir. (prorompe in planto)

En. (sorpreso dopo averla guardata con nobiltà)

Con tal linguaggio,
Bianca favella a chi in lei sola vive!
Caro mi fia della Sicilia il scettro,
Ma: caro sol per far Bianca Regina.
Non creder già ch'io non preveda tutti
Gl'intoppi al mio voler, ma che per questi?
Giudico in te costanza, ambizione.
Nel padre tuo, timor ne' miei vassalli
La liberalitade, la dolcezza
Il rigore, il maneggio tutti atterra
Gli ostacolina chi regna.
Ah! Bianca, è forse

Semator in tell amor?....

1

D. Bi. (sostenuta): Non accrescete

Con tal-dubbio tiranno i miei tormenti: , ...

Del padre mio l'ambizione è solo pris Di veder grande Enrico, e quanto puote Adombrar del suo alunno la grandezza Vittima: è del suo sdegno. die & dispiangente) Ah! mi lasciate,

Mi fuggite, Signore. Il labbro mio Trade mute pareti può soltanto a com la Sfogar l'angoscia. Deh quell'uscio indegno, Reo ministro secreto a miei trascorsi; Dimenticate, e un'imprudente figlia. Nella misera Bianca; vallontanatevi . (piange)

Enr. Quali arcani son questida Tu miuccidi and Colle lagrime tue. Bianca ad Enrico Significant Commetter può che s'allontani 2... Oldimmi anti La cagion di quel pianto, e la cagione. Che mi ti fa diversa, o lascia ch' io analoi i A quella immensa schiera ti abbandoni Delle donne volubili ed ingrate.

D.Bi. (con trasporto) Ah! no crudel, pria mi trafiggi il seno Di pronunziar ch'io non t'adori ... Sappi ... (ricomponendosi.) Signor, scusate un' infelice figlia,

Che il genitor disobbedì, che trema Nelle sue, nelle vostre circostanze D'un spietato destino. (con un sospiro) Oh! non avessi-Trasgredito a' divieti di mio padre Ch'or non sarei ... Signor, ite, le angoscie, Le lagrime, i sospiri son retaggio Di Bianca sola. In voi, non andrà molto, La grandezza, l'omaggio, lo splendore L'aspirare alla vostra altera destra

158 BIANCA CONTESSA DI MELFI Di più vezzose Principesse illustri Scenierà il vostro affanno? Apprenderete Nel liceo della Corte, che l'amore Di fedeltà è follia; che i Grandi denno Sospirar di passaggio, e vari oggetti Ostie sacrificare al lor capriccio; Ed all'altrui rossor. Che un sacro nodo Si forma da un Monarca collectire. D'alleanze e dominio, e non d'amore : I Che sarebbe viltà. Non andrà molto Enrico Re vedrà soltanto in Bianca : Una giovine incauta i che lo scherzo Fu de' suoi primi giovanili errori; (piangente) E'i lamenti di lei, le pene, e il pianto All'udito di lui saranno, è al guardo Molesti oggetti d'abborrita noja: (piange) Enr. Benche in'insulti dil tuo dolor mi piace, A M'innamora ancor più. Vedrai fra poco ...

#### S C E N A IV.

Ma qual romor ... (D. Bianca dimostra spavento)

Silvia, e i detti :

Silv. (agitata) Signora, il genitore

La corte, che lo segue; è il cortil pieno

Di Cavalier, di cocchi, e di soldati.

D. Bi. (spaventata) Fuggite, Enrico, oh Dio...

Enr. Ch'io fugga!... E' questo

Il più opportuno e provido momento Di vendicar le ingiurie che facesti. Al mio tenero amor co' tuoi sospettis and (guardando dentro agitata) al monto

Silv. -Signora, il Conte giugne le chara en la conte

Mo 'e' 'e' Ah per pietade, D. Bi.

Enrico, vi celate.

. coning " Indarno il chiedi! Enr.

D.B.(supplichevole) Se questa vita non v'è in odio, se

I miei ciechi per voi trasporti sono Della vostra clemenza non indegni pro-

Fuggite; vi celate and about not see

. B. che coint In maggior prova Enr.

Che mi son cari i tuoi trasporti; e ch'io Un ingrato non son, nè quel leggero; Che sinor dipingesti; aver non posso Del rimaner qui fermo, ed il negarti Per quest'unica volta d'obbedirti Vedrai come il tuo Enrico ammansar sappia

Un genitore austero; e trar d'inganno

Chi degli affetti suoi dubitar osa

D.Bi.(da se) Ciel tu mi salva; io più lume non veggio

Il Co: Roberto, e i detti:

and the second of the second

(iorvo da se) Robe

uì con mia figlia! E l'imprudente forse ... Uopo è dissimular (serio rispettoso.) Signor, trascorsi Con luttuosi, e lieti annunzi insieme Le stanze vostre indarno. I servi miei

BIANCA CONTESSA DI MELFI Non misseppero dar traccias disvois aim A Agitazion micoprese, alfin respirocou Ovunque Enrico sia saper ei deve, and is Che d'un Re genitore il Ciel privollo, E che Roberto suo fedel vassallo . Ostrica Lo riconosce suo Monarca il primo. . 4 , 5 %. (s' inginocchia, e' gli bacia la mano) Enr.(sollevandolo)Sorgi, mio buon amico ? I tuoi precetti Formaro questo, con; la generosa 12207 Liki Attenzion tua indefessa m'è palese: 2013 19 Della Sicilia il scettro a Enrico dona. Piange il mio coor da tuoi dettami istrutto La perditardi un padre, e riconosce all' all' Questo mio corada tuoi dettami sistrutto Che un amoroso in te Padre mi resta: I doni eccelsi m'insegnasti ognora and and the A compensar concadequati doni mos in inivitati E ad abhorrir lo sconoscente. Estempo, Che dimostri il tuo alunno s'egli apprese Dantuoi dettami . Lo splendor del sangue Di tua famiglia alla Sicilia è noto. Partecipe esser dee del dono eletto. Che dalle industri affettuose cure Del mio secondo Padre io riconosco. Rob. (grave.) Non ommisi, Signor, ne' miei ricordi Di svelar qual è un Re, qual è un vassallo. Non vi celai come premiar si possa, Per non esser ingrato, e non vi tacqui Di prudenza i dritti, ed i perigli

D'un Re, che prende passion per guida.

Annerisce talor la ricompensa L'opra di dover puro, e pura fede. Dissi, mio Re. Trascorsi troppo forse Sui vostri oscuri rispettati accenti; Vi chiedo umil perdon. Certo son io; Che i sudor lunghi del mio fido zelo; a se D'amarissimo fiel non saran sparsi Nella vecchiezza mia: Se Re vi feci ; pp Ricompensate le onorate cure la compensate le compensate l D'un vostro servo, ed abbia la Sicilia Un magnanimo Re prudente el saggió: (1) Questo è il mio premio, a questo solo aspiro.

Enr. (serio) Già non vorrai che un Re più ch'uomo sia, Orche il nome di Re seco non porti Che: un suono ignudo d'una voce vana. In poche note il mio volere esprimo Figlio di gratitudine; e dovere.

(egli va al tavolino, firma un foglio in bianco, e pressentandolo a D: Bianca

Bianca per chiara stirpe; è per virtude Degna d'un scettro, e dall'eroe discesa A cui devo i miei giorni, e devo un Regno, Questo candido foglio, in fondo a cui L'autentica mia firma, ed il mio nome Sono da questa man vergati e impressi, In deposito sacro a te consegno: Comprender dessi qual condegno premio Il mio voler comparta a una famiglia In cui crebbi felice, in cui ricevo Della grandezza mia la forza e il raggio. Tom. X.

Facil è interpretar di quali accenti
Sopra una firma da un Monarca impressa
Deggia suonar quel foglio, e agevol anche
E' il veder che un Sovrano è che lo dona.

D.Bi. (con umiltà) Io comprendo, Signor di qual splendore
Rifulge il dono vostro, e riconosco
Quanto per un tal don devo esser grata,
E quanto d'un tal dono non degna io sia.
Lo porge a me un Sovran, che può disporre
Della mia vita, e che dispor non puote
Però di quella volontà ch'io stessa
Dispor non deggio. Ella è nel cuor d'un padre
In cui depongo il prezioso dono.

(consegna il foglio al Co: Roberto, che lo riceve) Rob. (da se) Deposito opportuno. (ilare) Al sen paterno Vieni o mia figlia. (l'abbraccia) Obbediente sempre Al genitor sarai, per meritarti Il Ciel propizio ne' paterni affetti. Nè di grato vassallo, o mio Sovrano, Nè di tenero padre, amata figlia, I dover scorderò. D'un sì pregiato Foglio del mio Monarca, alla prudenza E a decreti del Ciel l'uso commetto. Bianca, Adelaide affabil Principessa Di te mi chiese, e di vederti brama. Contribuir quella bell'alma puote A tua felicitade. Io ti precedo; Alla Corte verrai. Signore, i Grandi Del Regno vostro fuor di questo albergo Attendono bramosi il lor Monarca

(entra)

Per condurlo alla Reggia tra gli evviva.

Diligente cultore un Re novello

Esser deve de' cuori.

E' vero, amico, Enr. Non censurar che i primi uffici miei Sien di riconoscenza a una famiglia, Ch'è mia famiglia, verso cui pretendo Versar beneficenze a mio talento, le E che ciascuno rispettarle deggia. Bianca, l'amor d'un padte, e l'amor mio Rassereni quel ciglio. Andiám, Roberto. (entra Rob. (crucioso da se) O fur mal cauti, o traditori servi Quanti perigli! ... Superar saprolli...) (ilare) Figlia, degg' io temer, che i detti miei Sien da te non curati, o usciti sieno Dalla tua mente? Del rigor d'un padre Chiude lo scoppio il rassegnato indizio Che dalla tua filiale obbedienza Poco fa ricevei. Renditi degna

S C E N A VI.

Maggiormente così d'un cor paterno.

Spera per questa via. Più non ti dico.

D. Bianca, e Silvia.

Bianca rimane estatica.

Silv. E oppressa ancora? e ancor dolente? Quali
Più vivi contrassegui della fede,
E dell'amor d'Enrico aver potreste?

D. Bi. E dal mio genitor qual contrassegno

D'enorme crudeltà non apparisce!

Silv. Egli è austero e politico. Lasciovvi

L'adito aperto alla speranza ancora.

L'invito ch'einvi fece ad Adelaide...

Quei detti, ch'io notai per mio conforto...

Contribuir quella bell'alma puote

A tua felicità, sono un arcano

Diretto al desio vostro. Io mi lusingo.

D. Bi. Pur, Silvia, al guardo mio tutto predice

E miseria, ed orror. Tu non conosci

Di qual padre sia figlia. Ha sol conforto

Il mio povero cor sulla costanza,

E sul verace amore, e sulla fede;

Che in Enrico apparisce, e appoggia forte

£2.

in the second of the second of

L'umanità, che di soccorso ha duopo : A una folle lusinga. Andiamo, amica,

In traccia ... Ah! lo sa il Ciel, di quali eventi a

## ATTO SECONDO.

Sala nella Reggia di Palermo.

#### SCENA PRIMA.

Viscardo, e D. Ruggero ambidue con ciarpa nera.

D. Ruggero Inrico dunque avrem Sovrano? Eppure Di stravaganza, e d'ingiustizia ha faccia Questa elezione. Un figlio primogenito A voi, gran Contestabile, appoggiato, Escluso a fronte d'un minor fratello...

Ha d'imbecillità, di tirannia Dati indizi Don Piero?

Vis. No, Ruggero;

Don Pietro è degno di regnar, ma opporsi

Al libero voler d'un Re non puossi.

D. R. Ah! Viscardo .... m'è noto che dipinto
Fu il vostro alunno al genitor diverso
Da ciò che dite, e che d'Enrico i pregi
Furo esaltati ognora al cor paterno.
Non so se sia difetto, o sia virtude
Il favellar senza riguardi. Amico,
Don Pietro degno di regnar ... protetto
Da un vostro pari ... escluso, e a un vostro cenno
Fermo in Messina .. sono dubbi arcani
Di pregiudicio a voi nelle altrui menti.
Pria di fare un'ingiuria al primo figlio,
Dovea il defunto Re riporre il regno
D'Adelaide in poter, ch'è vera erede.

- Una sì saggia Principessa, a tutti
  I vassalli sì cara, avria saputo,
  Più che un Re moribondo, alla Sicilia
  Dar un Monarca:
- Sopra a supposizion, non è da saggio.

  Chi di mancanza d'affezion m'accusa,

  O d'uffici nocevoli e vigliacchi

  Verso Don Pietro allievo mio mentisce.

  Del defunto mio Re paleserassi

  L'ultima volontà, che non offende

  Nè Adelaide, nè Enrico, nè Don Pietro,

  I maligni pensier, le nere accuse

  Presto dilegueransi: io non le curo.
- D. Rug. Non si dileguerà ch' Enrico regni
  Con ingiustizia, e che le brame erdenti
  Fur del Conte Roberto ambizioso,
  Coronate di lauri. Opporsi male
  Poteva il Contestabile del regno
  Alle sue direzion, poichè infiammato
  E' per la figlia sua d'un cieco amore.
  Melfi dalla Calabria avrà inviato
  Roberto in questa Corte colle astuzie
  Col sopracciglio grave, e l'arrischiato,
  E rigido e severo suo costume,
  A dominare, a sopraffare i Grandi?
  Sofferite, Viscardo, un uom sincero.
- Vis. (con calore) Io giammai celerò ch'ardo d'amore Per donna Bianca, e che la sua bellezza, La sua virtù, i suoi vezzi sono degni.

## ATTO SECONDO.

Che il mio cor l'idolatri, e già la chiesi Al padre per isposa, egli aderisce; Nè dissimulerò che un tal possesso D'estrema gioja questo seno inonda. Sono sincero anch' io. Stolto e maligno E' chi per tale oggetto mi condanna Di negligenza a' sacri dover miei.

D. Rug. (sorridendo) Chi con tal veemenza, e tal ardore Sopra una passione che l'opprime Esagera, Viscardo, esser non puote Mallevador, che sieno ben dirette Le azioni sue, che sono opposte e avverse A quella passion che lo fa servo: lo mi contenterò di ricordarvi, Che i vostri nove lustri mal s'accordano Con una donna di vent'anni appena, E che un uom qual voi siete in un tal nodo ? Raro, o non mai quella letizia trova Di cui la cecitade; e l'amor proprio Sogliono lusingar. Dal canto mio V'auguro tuttavia giorni sereni;

(sostenuto) Vi ridico però che i Grandi tutti E interprete son io de' loro interni) Dalla Infanta Adelaide avrien voluto; Più che da un circuito agonizzante, Ricevere il lor Re. Credo, che offessa Non sia dal testamento, e ciò a voi credo. Un partito possente ella averebbe Vendicator. Viscardo, io non fo arcanis

(fremente guarda dentro, e si costringe

- Ruggero, il nuovo Re giugne. Bramoso Son io di compensare a' quei ricordi, Che mi donaste. Gl' imprudenti corrono De' perigli afflittivi in una Corte.
- D. Rug. (ironico e scherzevole)

  Non mettiamo, Viscardo, alla bilancia,

  Nè la vostra prudenza; nè la mia.

  La Giustizia è mio nume, e non son io

  Nè politico vil, nè innamorato;

  Son però bnon amico, e buon vassallo.

  Lo scorgerete in questo punto istesso.

### S C E N A II.

Enrico da lutto, Grandi, e Soldati, che l'accompagnano rimanendo indietro, e i detti.

D. Rug. Dignor, Rugger di Procida si prostra, E riconosce il suo Monarca in voi. (s'inginocchia

Vis. Con non minor rassegnazione umile
Viscardo di Messina, e di Sicilia
Contestabile, Sir, vi presta omaggio. (s' inginocchia)

Enr. Miei fedeli sorgete. Accetto i segni Del vostro affetto, e della vostra fede. Quella retribuzione avrete ognora Di cui-capace è un Re grato ed umano.

## SCENA III.

Il Co: Roberto conducendo Adelaide da lutto per mano; alcune damigelle che si fermano indietro, e i detti.

onoscete, mio Re, l'oggetto illustre Ch'io vi presento?

Il nobile suo aspetto Enr. Desta in me brama di saper chi sia.

Rob. (con enfasi) Questa è l'anima grande a cui lasciato Fu dal suo genitor lo scettro e il seggio Della Sicilia. Ella ebbe cuor di cedere Al padre vostro un regno, e generosa Ed eloquente, fanciulletta ancora Ebbe vigor di disarmare i Grandi, Che a sostenerla in trono pertinaci Sparger voleano insin l'ultima stilla Del sangue loro. Ella è cugina vostra; Adelaide s'appella, ed è l'amore Delle milizie, e de' possenti e fidi-Vassalli vostri, e suoi vassalli prima.

Enr. Dal suo cor liberale che trasfuse Le ragioni d'un regno nel mio padre, Più che dalle di lui disposizioni, Riconosco quel don, che stabilisce La mia fortuna. A un sen riconoscente Generosa cúgina, v'appressate.

(aprendo le braccia)

Adel. (con umiltà D'un sì efficace segnalato onore Non mi reputo degna. Io non partecipo

170 BIANCA CONTESSA DI MELFI Nulla in quel regno, di cui siete erede. Non son io che vassalla; e come tale Permettete, Signor ... (in atto d'inginocchiarsi) Enr. (trattenendola) Non vi avvilite: Contemplare un cugino in me dovete; Non un Monarca. (tutto ciò con segni di notabile affett.) Rob. (da se) E' questi il più opportuno Momento. Giusto Cielo tu soccorri Il mio zelo fedele. (basso ad Enrico) Sire; è tempo Tutti gli spiriti vostri di raccorre, Di dar premio a Roberto, e di far noto Della Sicilia a' Grandi, ch' egli seppe Educare un Monarca . (alto) Contestabile; Del nostro Re defunto i sentimenti Voi custodite in seno, riferiteli: Vis. (traendo dal seno un foglio involto in un cendal cremese lo bacia, e senza svolgerlo lo innalza) Elegge Alfonso di Sicilia al Trono Il figlio Enrico; e l'obbligo gl'impone D' elevar Adelaide al seggio, sposa; Se ciò ricusa; d'un tal don lo priva E lo trassonde nel fratel Don Pietro Col precetto medesmo, e s' ambidue Ricusassero unirsi a un sì bel nodo ¿ Le ragioni del regno egli rimette În Adelaide sua nipote erede

(abbassa il capo)

Enr. (sorpreso) E di tai sensi Vergato è il foglio?

Di Manfredi suo padre:

Vis. Ei pubblicar si deve

### ATTO SECONDO: 171

All'acclamazion vostra al mondo in faccia:
Sire, di ciò ch' espressi il capo mio
Risponder dee mallevador:

Enr. (dolente e confuso basso a Roberto) Roberto ...

Rob. (austero basso)

Freno, Signor. D'un Regno in voi si tratta.

Non apparisca titubanza. In cuore

Si risvegli l'onor vostro ed il mio.

Non esitate per destar procelle.

Enr. (costringendosi, e affettando ilarità ad Adelaide) E da qual sentimento, a un tal precetto, Preso è il cor d'Adelaide?

Adel.

Un cor ben fatto

Ode con gratitudine e letizia

Ciò che onora, Signore.

Enr. (addolorato basso a Roberto) A quale angustia Mi riducesti?

Rob. (basso) Un Regno, una tal sposa

Saranno angustie? Puerili immagini

Sono indegne di voi, le discacciate;

E' imminente il fragor:

Adel. (basso a Ruggero) Rugger, mi sembra
Che la freddezza sua giunga ad offenderini.

D.R.(basso con fierezz.) Chi saprà vendicare in ogni evento Col proprio sangue i vostri insulti avrete.

(alto con grandezza) Rispettosa memoria alla Sicilia Lasciò morendo l'ottimo Sovrano; Che si resse sinor. Non mai più saggio, Nè più giusto voler celebre rese D'un prudente monarca il cener freddo.

```
BIANCA CONTESSA DI MELFI
(a Roberto) Conte; occulto non è che in sì adorabile
    Disposizione avete parte: Caro
    Ognor più alla Sicilia villrendete.
 (verso il Cielo) Bella, anzi pur celeste volontade
    D'un Re che spira! Innumerabil vite
    S'arrischieran per sostenerti illesa.
  (portando la mano alla spada)
    Sopra al mio acciar la fede mia prometto.
(serio assai) De' Grandi di Sicilia è la mia voce.
Rob. (basso) Scoppia il fulmine, Enrico, raccoglietevi.
  (alto) Abbiamo, amici, il nostro Re in Enrico
    Di costanza, prudenza, di valore
    E ai paterni decreti umile e pronto.
   Non sia suscitatore d'amarezze
   Alcun dubbio tra noi. Son io custode
   Di sua rassegnazione, e testimonio.
   D'obbedienza il più efficace segno
   Sopra un candido foglio di sua mano
   Non è molto firmò. Vide Adelaide
   Una tal firma, e la sua firma aggiunse.
    Scrissi io medesmo del nuzial lor nodo
```

(trae, apre e mostra il foglio colla scrittura)

I patti sacri. Eccovi il foglio, amici.

Enr. (basso cruccioso a Roberto) Traditor, tu abusasti...

Rob. (burbero) Un miglior uso

Per la vostra salvezza un uom fedele Far non potea. Rasserenate il ciglio.

Enr.(frem.da se) A quai naufragi esposto sono ..! Io fremo..

Deludasi l'audace industre zelo

D'un sì barbaro amico .. Arte, m'assisti ...

Dal precettor s'apprenda, ed a' maneggi Si procuri del tempo. Al fianco mio, Bianca, tu regnerai: (alto) Cugina, amici Troppe son le sorprese che colpiscono Nelle mie nuove circostanze, un cuore Per lo spirar di sì buon padre, afflitto. D'un regno il dono, e il dono della destra D' una sì liberale e sì vezzosa E affabil Principessa; in mille doppi La mia filial riconoscenza accresce, La tenerezza è tal ch'ella m'opprime. Non vi sorprenda qualche esterno segno Della confusa umanità lagitata Dagli opposti principi di mestizia, e esse E di gioja ad un tratto: Io ben conosco, Che la mia gratitudine più francano o alle Alle disposizionenon meritate D'un benefico padre obbedir deve. Adelaide adorabile, il Ciel voglia, Che delle più tranquille ore soavi Meco gioir possiate: (a parte) Qual martirio E' il mentire al mio cor!

Adel. . 21

Di grave pena

Mi sarebbe, Signor, l'esser oggetto D'acerbezza, e di noja a'giorni vostri. Dal canto mio non mancherò, lo giuro, Di que'dover che possono far lieto Un nodo conjugal.

Enr. (a parte) Sento ch'io manco. (a Roberto) Conte, aggiungete a' vostri merti, quello Di procurar in pochi dì, che sieno
I legami del sangue a sì bel nodo
Dagli ostacoli sciolti. (a parte) E dammi campo
L'infernal zelo tuo sopraffattore
Di render vano, e vendicar l'angustia,
In cui la volontade d'un Monarca
Di costringere ardisci.)

Rob. Avrete, Sire,

Della mia diligenza ognor le prove,

E della inalterabile mia fede.

Enr. (a parte dolente)

Nel cercar la mia morte. (ilare) Contestabile.

Detto m'è che Don Pietro mio fratello

Sotto a' dettami, e a tetti vostri crebbe.

E ch'è fermo in Messina. Assicuratelo,

Che a'voleri d'un padre il mio obbedire,

I fraterni doveri in me non altera.

Terrete, mi lusingo, un cuore, in calma,

E d'ogni turbolenza un Regno illeso,

Che da'voler del Genitor ricevo.

Vis. Avrà il Sovrano mio sempre maggiori Della mia fedeltà prove sincere.

Enr. In voi confermo il grado vostro illustre,
E sperate ognor più. Di sì bel giorno
Denno partecipar tutti i miei fidi.
Poss'io compartir grazie, amici? Ognuno
Libero parli.

D. Ru. Interprete son io,
Sire, di tutti i cuor de' vostri sudditi:
Grazia per tutti il mio labbro vi chiede.
Adelaide adorate, e siamo tutti

Da una man liberal premiati, e paghi.

Vis. Poiche s'apre il cor vostro alle clementi Esibizion, chiedo una grazia.

E quale? Enr.

Intrepido chiedete.

Amo la figlia Vis. Di Roberto, Signore; ei la concesse Sposa alla mia richiesta. Il vostro assenso E' quella grazia che sommesso io chiedo.

Enr.(da se agitato) Qual nuovo colpo?..e mi trattengo! .. Io spiro.)

(volto al Co: Roberto ) E voi Roberto ...

Il ver disse Viscardo. Rob. (interrompendolo)

Enr.(a parte fremente) Temerità inaudita!.. Al fren resisti Mio lacerato cor ... Verrà il momento ...

(ilare) E le sì disuguali età, Viscardo, Non risvegliano in voi riflesso alcuno?

Vis. Non ho consigli in ciò, che dall'amore.

Enr. Ciechi consigli, amico. Io non vi niego Però l'assenso, e sol perchè v'apprezzo, V'esorto a consigliar colla prudenza, Non coll'amore, alcuni giorni ancora.

Vis. E l'assenso, e i ricordi che m'onorano, Accetto, o Sire.

Rob. (da se) Io penetro nel cuore Dell'incauto Monarca. Ogni periglio Saprò troncare in questo giorno istesso.

(alto) Un tumnlto giulivo d'alte grida Del popolo, Signor, sin quì risuona. Avido è di vedervi colla sposa

176 BIANCA CONTESSA DI MELFI Al fianco vostro, e d'acclamarvi entrambia

Viscardo, a ciò per or si pensi. Andatè:

Prevenite le turbe dell'arrivo

De' lor Sovrani, onde il fragor si calmi.

Vis. Precederò con sì giulivo annunzio: (entra)

Enr. (a parte) Ardo di sdegno ... fremo ... Audace trema. Adel. (basso a Ruggero) Parmi Rugger ....

D. Rugs (basso) Ciò che a me par Tranquilla In ogni evento la grandezza vostra; Ed il vostro decoro a'nostri ferri,

Principessa, appoggiate.

Enr. (da se) lo più non posso.

(sforzandosi) Adelaide è dover che la presenza Nostra rallegri i sudditi inquieti.

Adel. Sparga la nostra coppia e la comparsa Durevol gioja in questo Regno.

Andiamo? Enr.

(guarda dentro, e con sorpresa e dolore da se). Bianca! .. Qual nuovo fulmine! Infelice!

#### SCENA

D. Bianca, Silvia, e i detti.

(basso a Silvia agitata) D. Bi.

disti, amica, il suon di quelle voci? Rob. Vieni, o mia figlia, a'tuoi dover compisci Verso Enrico tuo Re, verso Adelaide Principessa sua sposa.

D. Bi. (sbigottita) Che diceste? ..

(a parte) Ic manco,

Rob. Dissi che prostrata e umile
Alla Sovrana tua la destra baci.

D.Bi. (dolente da se) In qual forma crudele, o Ciel, punisci I miei delitti!... O Enrico traditore!..

O rossor mio!.. (si sforza, e ricompone)
Signora, il Ciel conceda

Propizio a si bel nodo quella calma,.
Che per me bramerei.

(s'inginocchia in atto di baciarle la mano)

Adel. (ritirando la mano) Sorgete, o Bianca.

Io bramai di conoscere un'amica,

Figlia a un padre sì degno. Questo bacio

Confermi la mia brama. A'vostri auguri,

Se posso dar retribuzione, spero,

Che inoperosa già non mi vorrete.

D. Bi. Alla vostra clemenza un cor sommesso, Che nulla meritò, grato rimane.

(ad Enrico agitata) Signor ... (sospira) accresca il Ciel gli Stati vostri

E faccia... (il cor mi scoppia)! che fedeli V'obbediscano i sudditi... (e vendetta Faccian sopra al tuo capo de' miei torti.).

Enr. (da se) Misera! ben comprendo il tuo dolore.

Soffri, idol mio, quest'angoscioso istante.

Saprai celatamente i miei pensieri.

(serio) Grazie vi rendo, o Bianca. Il Contestabile Per esser sposo vostro assenso chiese; Gli professo degli obblighi ... ma voi Come pensate in ciò?

#### 178 BIANCA CONTESSA DI MELFI

D. Bi. (con sorpresa, e dolore) Signore.. io...

(con un atto di disperazione si rasciuga gli occhi celatamente)

Enr. Leggo i riguardi che alle labbra vostre

Impongono silenzio. Assicuratevi,

Che nè di Bianca, nè del Contestabile

Mi scorderò. (da se) E non spiro! Anima mia

D. Bi. (da se) Empio, e con quanta Indifferenza...

Rob. Il popolo v'attende.

Non condannarmi, e attendi.

Enr. E' vero. Andiamo.

Mon mi stracciate il core. (entra con Enrico)

D. Rug. (da se)

Da' sembianti

Trapella ciò che ardire, e intrepidezza

Chiede agli animi nostri, ed io lo giuro.

(entra col seguito de' Grandi, e co' Saldati

#### SCENA V.

Il Co: Roberto, D. Bianca, e Silvia.

R. (sostenuto) Figlia, torna al tuo albergo, e là m'attendi.
De' miei soldati a te saranno scorta.
In questo di medesmo, e fra poche ore
A porger la tua destra t'apparecchia
A Viscardo tuo Sposo, io tel comando.
Richiama alla tua mente i cenni miei.
Credi che un genitor hai che sa amare,
Ma che sdegnato sa punire ancora.
Scaccia le idee sproporzionate e stolte.

#### ATTO SECONDO: 179

Saggia rifletti agli altrui casi, e al tuo.

Se ricusi obbedirmi, sei ribelle

Di te, del padre tuo, del tuo Monarca;

Pronto è un veleno a tor d'ogni periglio

Due famiglie; una Reggia, una Vassalla.

Tu m' intendessi. (con bocca ridente)

Amaia figlia, addio. (entra)

## S C E N A VI.

#### D. Bianca, e Silvia:

D. Bi. (rimarrà attonita tremante, vacillerà, sarà per cadere. Silvia se le avvicina.)

Sostienmi, amica

(s' appoggia col\_eapo a una spalla di Silvia, è prorompe in pianto)

Sil. (piangendo) Oh cara figlia, come Potè tradirvi, Enrico, in simil guisa?

D. Bil' (scuotendosi, e furiosa)

Ben dici, amica, un traditore, un mostro

Senza cor, senza fede, oggetto è reso

Degno d'abborrimento, e non d'amore...

Sì l'odio..(pausa)Ah che il mio cor s'oppone, e tronca

Della mia voce i disperati accenti...

(disperata) L'amor mio... l'onor mio... d'un crudo padre Il barbaro comando! ... (ricadendo sulla spalla di Silvia) Oh Silvia ... oh Silvia;

Solleva il mio dolore, oppur l'accresci; L'eccita sì, che spirar l'alma io possa Nel grembo tuo, ch'è l'unico sostegno

```
180 BIANCA CONTESSA DI MELFI
    Che mi resta nel mondo. (piange dirottamente.)
   (pian gendo) E che poss' io
Sil
    Darti, figlia infelice, oltre il mio pianto?
D. Bi. (piangendo) Si lunghi affetti ...! I sacrifizj miei! ...
    Tante proteste!... tanti giuramenti!...
    Un sacro foglio.. (pausa). Un punto solo, un soffio
    D'ambizion tutto d'obbliò coperse,
    E in un abisso di mortali angoscie
    Mi lasci avvolta, abbandonata, oppressa.
    Questo è dunque, crudel, farmi Regina?
               (dopo una pausa levandosi crucciosa)
    Va, va, sposa Adelaide; i giusti Numi
    Puniranno un spergiuro ... Due ceraste
    Avvelenate ognor sarete insieme...
    Caderanno dal Ciel fulmini ardenti,
    E l'empia coppia incenerita a terra...
    Cadrà in vendetta d'una fè tradita,
   E di quella miseria in cui rimango. (piange)
  scuotendosi) Ma di qual colpa da furor sospinta
    Adelaide condanno! ... Oh Bianca ingiusta;
    E irriverente contro al tuo Monarca,
    E avversa a' tuoi doyer di figlia a un Padre,
Te sola incolpa, e la tua folle e cieca
    Vana credulità. Tu sei la rea,
 Che tradi un Padre, e la tua gloria. Indegna
 Eri d'un scettro, e d'un diadema. Soffri
    De'tuoi delitti il greve peso, e spira.
    Non v'è giusta vendetta ne' tuoi falli,
    Che contro a te medesma... Sì, disponti
```

Contro a te stessa a vendicarti, e cerca

#### ATTO SECONDO

La più atroce vendetta... Un abborrito

Sposo in Viscardo ... (pausa)

E profferirlo

Puole il mio labbro!... Oh Enrico... (furiosa)

Ebbene è questa

La vendetta più barbara e più truce; .... Che de' trascorsi miei sopra me stessa

Procurar possa... (con ispavento, ed entusiasmo)

Sì, odiosa sfinge

Tra le tue braccia io mi condanno ... E quale Mortifero velen più de' tuoi baci Mille volte in un di d'estrema pena,

Di funesto languor potrà scagliarmi

Lentamente al sepolero!... Al padre serva...

Rispettosa a' miei Re così ... Ciel giusto,

L' ostia che me medesima consacro

Soccorri per pietà: (fiera) Silvia mi segui: (entra)

Silvi (con un atto di disperazione col velo agli occhi la segué

0.00

## ATTO TERZO

Stanza nel Castello del Co: Roberto coll'uscio secreto, e due porte laterali. La scena è oscura. Enrico intabarrato colla spada alla mano esce da una porta laterale, e rinchiude frettoloso. Avrà un mazzo di chiavi nell'altra mano.

#### SCENA PRIMA.

Enrico solo.

Risuonar quelle stanze!... A Bianca in seno
Sarà dunque Viscardo?... E sì sollecito
Roberto avrà!... Da un barbaro violento
Tutto attender si dee ... Bianca, e il tuo core
Condiscender potè?... No no m'inganno,
D'altr'uom fu quella voce ... A' dover suoi
E' Viscardo in Palermo ... (ascolta) Qual romore!
Dell'amato idol mio l'onor si salvi...
Di qua è il giardin ... Disperazion, furore,
Non tradite i miei passi .... Ah s'egli è vero,
Un disperato cor temi, Viscardo.

3,8

(fugge per la porta secreta)

#### S C E N A II.

Viscardo, e Roberto.

Viscardo esce aprendo la porta laterale sbottonato co' capelli disordinati, e gli occhi spalancati, colla spada in una mano, e un lume nell'altra, dinoterà tutti i segni d'un disperato invasato. La scena s'illumina. Roberto esce in un somigliante disordine di vestiti da un'altra porta laterale colla spada alla mano. S'incontrano. Viscardo lo guarda fieramente senza parlare, Roberto fa lo stesso, e dopo un breve silenzio.

Rob. (a Viscardo) La qual tumulti, e da quai stolte voci E' l'onorato mio temuto albergo Posto sossopra?... Tu bieco mi guardi, E non rispondi?... Dimmi ...

Vis. (fuori di se) To son tradito, E il carnefice mio tu fosti...

Rob. (sdegoso) Freni Un forsennato quella lingua.... calmi Ouel procelloso spirto, e poscia....

Vis. (agitato) Attendi. (guarda per la scena, posa il lume, poi con ferocia,

Sei Cavalier?

Rob. (arditamente) Puoi dubitar?

Vis.(con trasporto furioso) Perdona. (lo. bacia, indi fissandolo) Mi sei tu padre?

Sì, Viscardo. Rob.

Posso Vis.

Dunque sperar, che l'onor tuo dal mic Non sia disgiunto, e in un paterno seno

#### 184 BIANCA CONTESSA DI MFLFI

Sollevare il mio cor senza rossore? «
Rob. (austero) Calmati... Sì, lo puoi.
Vis. (a parte smanioso) Potrà il mio labbro.
(risoluto, e sempre affannoso),

A gravi cose il tuo consiglio appresta.
Tua figlia adoro, e tu lo sai. Non ebbi
D' un reciproco amor segni, ma pure
Für dai discorsi, ed argomenti tuoi
Dileguati i miei dubbi, e miei timori..
Chi ama, facilmente si lusinga.
Del Re il consiglio, ch'io credei comando,
E che obbedir volea, tu deridesti
Con eloquente ed ingegnosa lingua..
Agevol cosa è il persuader chi adora
A posseder l'oggetto di sua fiamma..
M'inducerti jersera..

Rob. (collerico) A possederlo, E che per questo?

Vis. E che!... (guarda intorno, e sempre affannoso)

Nelle sue stanze

La mia sposa condussi.. I servi usciti
Un sol lume lasciar... Sposo, ed amante
Alla moglie m'appresso, e dolcemente
Stringendole una man le chiedo un bacio
Dell'amor conjugale in testimonio..
Avvicino le labbra..ella tremante..
Alla mia fronte l'altra mano oppone,
E la faccia rivolge, e mi nasconde.
La miro.. e d'un pallor di morte aspersa..
E d'un fiume di lagrime.. Mi corse

Freddo gelo per l'ossa, e ben conobbi L' orribil peso della mia sciagura .. Mi raffreno però ..' l'abbraccio; e cerco Co' pîù soavi ; e più teneri accenti, ... Che suggerisca amor farla tranquila. Ella ributta ogni mio detto; è tenta Svincolarsi da me .: Singulti, e pianti Furo le sue risposte é vacillando Sopra una sedia desolata cade ... Fosse malizia; o caso, io non dirollo; Le sue vesti ammorzar nel suo cadere L'unico lume, e rimanemmo al bujo ... La gelosia, il fuor, l'ira l'amore Assalir fa mia mente in varie guise ... A' violenza m'eccitava amore... Brutale amor ch'io soggiogai ... Se Bianca (Dissi tra me) non m'ama; agli occhi suoi Più orribile sarò violento, e audace.. L'affetto suo m'è necessario a un nodo Che fatalmente può discior sol morte. M'allontano fremente, e brancoloni Trovo una sedia, e in quella m'abbandono Combattuto, agitato... Tuttavia Sentendo Bianca sospirare, é piangere, Dopo lungo ascoltar, d'addormentarmi Fingo con arte, per udir se uscisse Dalla sua voce qualche accento; ond'io Potessi rilevar da qual sorgente Derivar possa il mio destin spietato: Odi, e se mi sei padre inorridisci,

BIANCA CONTESSA DI MELFI 186 Di lenti passi nella stanza sento Un calpestio... di vaneggiar io temo: Ma una sommessa voce d'uom, che, Bianca; Bianca, chiamò tre volte a chiare note Nella stanza medesma, uscir mi fece D'ogni incertezza. Furioso sorgo Trovo tentoni la mia spada, e grido: Traditor chi sei tu? Sfodero il ferro, Lo raggiro per l'aria, e un'altra spada, Che mi si oppone incontro... Disperato... Vibro de'colpi al mio nimico, ed egli Para, e ferisce d'ira acceso e muto. Chiamo allor servi, e lumi, e seguitando A incalzar colla spada, più non trovo Chi ferir, chi ferisca. A'lumi giunti Altro oggetto a'miei sguardi più non s'offre, Che la sposa svenuta. Acceso d'ira Scorro tutte le stanze, e nulla veggio. Esco, e te sol ritrovo in questa sala, E a te chiede consiglio un disperato Nel ver che ti narrò con suo rossore, Nel ver che il cor mi lacera, e m'uccide (piange)

Rob. (ottuso da se) Che ințesi mai! Che il Re! ... Come!... Via, figlio,

Richiama la ragion. L'ultime porte, Che danno entrata al tuo quarto, trovasti Aperte, o chiuse?

Vis. E' questi il mio stupore. Con forti chiavistelli in diligenza Le troyai chiuse.

Rob. (austero) Intesi ... Io ben credei Di dar mia figlia ad uno sposo amante, Ma non a un forsennato per amore. Se l'onor tuo, se il mio, Bianca capace Credessi di macchiare, in questo punto Vorrei passarle il cor; ma la conosco, Nè mi lascio sedurre alle barbarie De' tuoi stolti deliri. Io ti compiango, Non sei tu'il primo martire d'amore. Se una falsa illusion folle ti rende, Se colle tue follie l'onor ferisci Del sangue mio, ti giudico soltanto Entusiasta d'amore, e ti perdono. Scorgi da ciò ch'io ti son padre, e amico. E' meraviglia ch' una giovinetta Allevata solinga, e non avvezza Alle tresche d'amor, che sol ti vide Qualche momento appena, che amicizia, Nè familiarità teco non ebbe, Che d'improvviso a un uom si vede in braccio Con cui non conversò, ch'ella sia presa Da renitenza di pudor, che sparga Di pianto il volo, e l'aura di sospiri? Ti scuoti a verità. Più che condanna, Merta l'amor d'un padre una tal figlia. Rozzo amante brutal da sì bei segni Sospetti acquista più che stima, e cieco La fantasia s'infiamma, e grado grado Frenetico diviene, e al bujo sente Calpestio nelle stanze, ode le voci,

Sguaina spade, incontra chiodi, e crede
D'incontrar brandi, e feritori, e vibra.
Sognatore sonnambolo importuno;
Vergognati: L'amor, la gelosia
Il cervello t'accende, e t'avvilisce
Ad imitar le sciocche alme volgari,
Le donnicciuole isteriche imbecilli,
Che favellan co' morti? Va, ritorna
Nelle tue stanze, chiedi alla tua sposa
Perdon delle tue furie ingiuriose,
Calma il suo cor. Col tempo, ella m'è nota;
T'amerà, non temer.

Vis. (attonito) Dunque ... Roberto ..

Rob. (sprezzante) D'una immaginazione riscaldata

Furono effetti i tuoi furori, e dubiti?

Le rispettate mie temute soglie .

Una onorata figlia ognor prudente ..

L'ultime porte in diligenza chiuse ..

E'alfin quel torbid'occhio, e le tremanti

Tue labbra, che mania chiara dinotano ..

Tutto della tua smania insultatrice .

E ridicola insiem, reo ti conferma .

Vis: M'amerà Bianca!.. E il credi?

T'amerà.

Vis. (guardando dentro)

Ella viene, mio padre; ah lascia, lascia, Che in libertà seco favelli, e tenti D'ottenere il perdon degli error miei.

Rob. Ti lascio. Il giorno è giunto. I tuoi deliri Più i riposi notturni non disturbino, da se) Da qual confusion.. da quanti dubbi Agitato è il cor mio!.. Del pianto amaro Di mia figlia ben vedo la cagione: Trema imprudente :.. che il mio troppo zelo! ... Produrrà il tempo ore tranquille e pace. (entra)

Callen Viscardo, indi D. Bianca.

Vis. (confuso) uom qual macchina è mai! Son io lo specchiolo en C

Della miseria sua.. Convinto sono .. . . .

Vaneggiai follemente ... e come posso

A colei che idolatro presentarmi

Dopo un scandalo, tal coi servi?... oh incanto! Dopo una si brutal furia insensata!

(verso la quinta). Anima mia ... ma burrascosa in vista ... Studiamo il punto di placarla, io tremo.

(si ritira indietro)

D. Bi. (esce pallida dinotando terrore, e senza abbiglia-

Dove son, dove corro, a chi ragiono!... Oh! morte affretta i passi tuoi, m'invola Dal baratro infernal, che mi sommerge. (piange) Voce che pronunziasti il nome mio Certo d'Enrico fosti. Ei che le chiavi Del giardin preservò .... degli usci tutti, E dell'uscio fatale artifizioso, S' introdusse stanotte ... Ah deh rispetta, Empio, l'onor che denigrasti ... Ancora

Pago non sei crudele! Anima ingrata,

Lasciami almen ne' miei martiri assorta,

Son mortali abbastanza, e tu inumano...

Ma che dirmi volea?.. Forse ingannata

Incauta e furibonda al sacrifizio

Mi diedi in preda!.. Ebben non è più tempo

Feci ciò ch' io dovea... Ma s'è innocente!...

Pietoso Giel, sopprimi un tal pensiero.

(piange amaramente

Tradita... amante disperata ancora
D' un che giammai potrò obbliare... In braccio
A uno sposo abborrito, sospettoso;
Furibondo a ragion.. d'un padre, figlia,
Che pietà non conosce... circuita

Troppo grave vendetta de' miei falli

Presi sopra di me. Se la costanza

Nell'onor m'abbandona io son perduta i (piange)

Vis. (indietro) E son io la cagion di quel tuo pianto,

E del tuo cruccio, e de' tuoi giusti sdegni i

(si avanza adagio con timidezza)

D. Bi. ( scorgendo Viscardo da se spaventata )

Lo sposo! Oh Ciel soccorri a'miei periglj.

Vis. (con tenerezza) Bianca, regina del mio cor, tu sola

Puoi calmar l'alma mia nella burrasca

Angosciosa in cui son. Tue belle labbra,

Che spirano dolcezza, in pochi accenti

Le turbolenze mie, le mie procelle

Dileguar ponno, e farmi lieto.

n. Bi. (sorpresa da se). Gome /

Pacifico! ... Deh, immagin dell'onore, Per pietà mi dirigi. (sussiegata) E può accordarsi Un sì tenero affetto con gl'insulti? Puossi amar una sposa, e allontanarsi Da lei con sgarbi, e cieche furie e grida?

- Vis. Deh scordati, ben mio, le stravaganze D'un cervel riscaldato. I pianti tuoi, Il tuo pudor; che abborrimento apparve, Sospetti accese, e vaneggiar mi fece .. Scordati i miei deliri; e credi, credi; Che un eccessivo amor stolto mi fece Non punir chi t'adora co' tuoi sdegni ... Ti chiedo umil perdon. Dimmi, idol mio. Poss' io sperar, che il nostro nuzial nodo Molesto non ti sia? di meritarmi Da tua bell'alma un di soavi affetti?
- D. Bi. (da se) E dovro lusingarlo! ... Eppure è forza Il mentire, e il morir ... è già vicino Il momento fatal : (seria) Viscardo, udite. A un improvviso nodo ... non avvezza Alla scola d'amore, e meno a quella Di moglie, se ad alcuni atti innocenti Osaste sospettar con troppo ardire, Me medesma costringo, e vi perdono. Io bilancio il mio cor sulla richiesta Che d'amor mi faceste, e vi confesso, (Salvi i dover di sposa, e dell'onore) Ch'esaminando il cor, diverso il trovo Da tanti cuori molli, ed inclinati E facili all'amore. In me medesma

Sento però ch'io son d'amor capace dissi che se a infiammarmi un privo amore arriva Incapace sarei di cancellarlo oranas is no Vi dirò più ( vi guardi il Ciel ) se mai Morte mi v'involasse, un tale amore Vicenda, o tempo estinguer non potrebbe. (commossa) Un primo amor vorria meco al sepolcro. (ella nasconde delle lagrime) (torvo ine acceso) qui o caseou inagro? Fis. Biança.. ne'detti vostri, s'io non erro Degli equivoci son manu a reason au end D. Bi. (da se), iosit on Cuor, mi gradisci 1 1071 (sostenuta) Rinovellate i furor vostri? É: questa La via di meritar gli affetti miei? STREET IN A TV. DESTANT Sir in the March St. W. Comment Un Servo, indi Enrico da cacciatore, e i detti. erio, fig i ... it ... or ... am !! Dignore, il Re qui giugne Ser. (sorpreso) Ret Che cerca ? Ser. Nol so, ma egli entra già; dirallo ei stesso. (entra) D. Bi. (da se disperata) Dove m'ascondo!.. Qual cimento!... Fuggo ... O qui mi fermo? .. (dolente) Eppur resister deggio. Enr. (entra con impetuosa gravità, e verso da quinta) Nessun entri qui meco, ivi attendetemi. Come! Voi qui Viscardo? Pria d'ascire A caccia questa man, del Contestabile Chiedo in Palermo, e indarno, ei non si troya? M'immaginai, che cieco per amore

192 BIANCA CONTESSA DI MELFI

Fosse a bamboleggiare in queste ville.

Vis. (timido) Sire, il Conte Roberto ...

Enr. (impetuoso) Qui v' addusse?

Vis. E' vero.

Enr. (acceso) E un Re si lascia abbandonato, Novello in una Reggia, dagli amici? Del ragionar affabile e cortese E' questo il frutto, e della mia clemenza? Necessità m'è dunque il cambiar stile, Ed il farmi temer. Troppa baldanza Risveglia la bontà. Forse s'abusa?.. I consigli d'un Re sono precetti. Chi come un nomo timido e indolente Pensa trattarmi, un Re crudel mi vuole. Mio fratello allevaste, vi sovvenga, Ch'io so premiar, e so punir, che oggetti Son le menome azion vostre a'miei sguardi D'attenzion diligente e vigilante. Ite veloce di Roberto in traccia, Quì me lo conducete. Udrò chi sia Reo delle noncuranze, e degli errori Ch'io sospetto.. e desidero ingannarmi. Chi è reo non si lusinghi di pietade:

Vis, Ma, Signore ....

Enr. Silenzio, ite, obbedite.

Vis. Sire, obbedisco. (a parte) Ah! di qual nuovo zolfo Di quai dubbi tiranni arde il cor mio. (entra)

#### S C E N A

Enrico, e D. Bianca.

rudelissima fera .. anima ingrata.. Enr. (impetuoso) D.Bi.(arditamente) Quella lingua frenate. Il dire ingiurie Può sol contaminare il grado vostro Ed accrescer delitti a' vostri inganni. Un Regno, ed Adelaide sono oggetti Sufficienti a fare un traditore. Ben conobbi stanotte l'importuno Suon della vostra voce. Questo albergo. E le secrete vie de' miei rossori Cadano almeno in un perpetuo obblio. Ite, ed abbandonate una infelice Nel vortice crudel di sue scragure. (piange) Enr. Sappi, che questa notte io venni a dirti, Che il tuo padre inumano mi costrinse A finger per deluder le sue trame, E per serbare a te più che a me stesso Un diadema, ed un cor ch'è tuo retaggio a Dirti volea, che simulando, tempo Presi sol, che t'adoro, che tu sola Esser devi la mia sposa diletta. Venni a pregarti a sofferir costante Le violenze di tno padre barbaro, E a non discender mai...

D. Bi. (spaventata, e tremante fissandolo) Dunque... Che?.. forse (impetuoso) Enr.

Discendesti?.. Favella..: Ah taci...
Non mel dir, s'egli è vero...

D. Bi. (disperata) Oh Numi.. oh Numi..

V'è maggior punizione agli error miei?...

Scagliatela dal Ciel.. T'apri, terreno,

Questa angosciosa vittima nascondi.

(ella fugge precipitosa, Enrico la trattiene)
Enr. H'ermati... è dunque ver?..

D.Bi.(in atto di liberarsi con violenza) Non è più tempo. Sposa son io.. fuggite... mi lasciate..

Enr. (agitato) Sposa a Viscardo.. sconoscente.. tigre.

E tu m'ami, e potesti ad un tal nodo?..

(furioso) Delle rovine mie godi crudele;

Esser d'altr'uom non dei : Mora Viscardo:

(trae un pugnale, e corre per entrare: D. Bianca si scaglia, lo trattiene per un lembo, e precipita a' suoi piedi)

D. Bi. Ah Enrico... ah Enrico... d'una sfortunata
Compassion... d'un padre le minaccie..
Ch'è vassallo fedel, che disperata
D'altra donna vi scorse.. Che vendetta
Volle sopra di se far de'suoi falli..
Che discese.. a morir.. Se mai l'amaste,
Rispettate l'onore.. in grembo a questo
Nelle agonie di morte almeno spiri. (piange)

Enr. (commosso) Dunque non m'ami più?

D. Bi: (con un sospiro) Potessi dirlo:

(piange maggiormente)

Enr. (con calore) L'illegittimo nodo violento Dopo gl'impegni miei, gl'impegni tuoi Facil sarà di sciorre. Io di te privo

- Non viverei. D'un altro sposo in braccio Non rimarrai.
- D. Bi. (sempre piangendo, e in ginocchioni)

  Signor, deh! abbandonate

  Le immagini indecenti e perigliose.

  Io non esisto più ch' ombra fugace,

  Che in breve sparirà. Tranquillo un Regno,

  E una donna adorabil possedete,

  Lasciate me cader nel mio sepolcro..

  Non lo deturpi almen nota d' infamia.

#### S C E N A VI.

Viscardo, e i detti.

D. Bi. (scorgendo lo sposo spaventata da se) Me infelice!

Quì lo sposo abborrito! (levandosi) Amato sposo,

Vane son le mie preci. Il Sovran nostro

Troppo contro mio padre, e contro a voi
D' ira ha l'animo acceso. Io nulla posso

Dal suo core ottener.

Vis. (dopo nna pausa) Sire, Roberto
Vide la Principessa alle radici
Di questo colle cacciatrice errante
Con Ruggero di Procida, e i seguaci.
Riverente incontrolla, e la conduce
A decorar questo silvestre asilo.
Entrano già; fra poco l'averete
Alla vostra presenza.

Di crudele destin!... potrò frenarmi?..

Dissimular potrò!.. Geloso cruccio..

Furor non mi tradir.) La principessa?

Han Roberto, e Viscardo in lor favore

Qualche stella propizia? Invan si speri,

Non mi scorderò mai di chi m'offese.

D.Bi.(da se addol.) S'accresceranno ognora i miei tormenti?

#### SCENA VII.

Adelaide da cacciatrice, il Co: Roberto, D. Ruggero, Grandi, e cacciatori che restano indietro, e i detti.

Adel. Signor, non istupite di vedermi Seguire in questi arnesi le vostr'orme. D' Adelaide lo studio è di piacervi. Se per la caccia Enrico ha passione, S'uniforma Adelaide a' suoi trasporti. Enr. L' innocente diletto ognor mi piacque, E grato sono al vostro studio e a voi. Adel. (con qualche ironia) Scuserete però d'un debil sesso La complessione, Enrico; io non potrei; Come voi fate, abbandonar la notte Il riposo a' mortali indispensabile Per fuggir nelle selve a cacciar fere; Diletto non è già ciò che danneggia. Perdonate.. vi scorgo mesto alquanto.. Detto mi fu, che siete in queste soglie, Desio mi prese di vedervi.. e forse

#### 198 BIANCA CONTESSA DI MELFI Vi sturbai.. non è ver?

V'ingannate, Adelaide: è sol stanchezza
Non mestizia la mia. Sendo vicino
A quest'albergo, in cui da'miei primi anni
Sin all'adulta età crebbi, la brama
Si destò in me di rivederlo ancora
Per attrazione naturale, e volli
Salutar quì Roberto.

Adel. Ogni finezza

Merita il Conte. Ei mi diceva or ora D'aver legata con un sacro nodo Bianca a Viscardo. Maritaggio illustre, Di cui m'allegro. Una sì vaga sposa, Certa sono, amerete, Contestabile.

Vis. L'amo perdutamente. E chi potrebbe Non amar un complesso di bellezze, Di rari vezzi, e di modestia insieme?

Adel.(a D. Bianca) Sì vivo amor compenserete, o Bianca

D.Bi. (da se) Qual agonia di morte, e ancor non spiro?

Nè vostra Altezza, nè lo sposo mio

Giudicherà che Bianca ingiusta sia,

Che i doveri di moglie non conosca

E la forza d'amor.

Enr. (da se) La gelosia

La brama di vendetta il cor mi lacera.

(resta ottuso)

Adel, Contessa; mi sembrate assai svenuta.

D. Bi. Solo rispetto mi trattien. Signora,

Son tanti, e gravi i mali che m' opprimono,

Che più regger non so. S'ella permette...
Adel. Sì, Bianca, ritiratevi.

D. Bi. (dopo un inchino da se dolente) A morire. (entra)

Adel. (con dolcezza ad Enrico)

A me par, se a voi par, Signor, che chieda Riposo la stanchezza, e che inviarsi Alla Corte si possa.

Enr. (scuotendosi E' ver, si deve. (fuori di se) Addio, Bianca.

Vis. (pronto) Partita è già, Signore

Enr. (con qualche sdegno) Ebben voi, e Roberto ci seguite.

Adel. Sire, Roberto è sufficiente. Credo

Indiscretezza allontanar lo sposo Da una sposa novella, e che si dolse

D'essere cagionevole. Viscardo,

Quì rimanete pur. La sposa vostra

E' indisposta ed è bella. Tutto chiede

Vigilanza, e custodia da un marito

Ch'ama la moglie, e se medesmo. Enrico,

Concedete ch'io prenda quest'arbitrio.

Enr. (costringendosi) Mi correggete, e devo esservi grato. (cruccioso da se) D'un tesoro ch'è mio nessuno ardisca

Di gioir. Sturberotti, incauto sposo In fraude del tuo re. Verrà il momento Che scuoterò questo penace giogo:

La gelosia, l'amor son le mie guide. (entra)

Adel: (da se) E dubitar non deggio? e da un tal uomo Sperar poss' io felicità? Cor mio,

Soffri, non cagionar tumulti, e stragi. (entra)

D. Rug. (da se) Don Pietro regni : A miei consigli giunga

Da Messina in Palermo occultamente,

E se imita il fratel, regni Adelaide.

Nella sua cecità gema chi è cieco.

(entra co'Grandi, e i cacciatori. Viscardo rimarra ottuso con una mano agli occhi.)

Rob. (da se) Son densa nebbia i miei pensieri, e ingegno Omai non ho da svilupparli... Miro Fieri colpi imminenti, ed avvilito Scudo, o schermo non trovo... Del mio zelo... Della ragione.. dell'idea d'un Regno Avrà più forza un imprudente amore!.. Sacrificati avrò tutti ad un tratto Per far tutti felici!.. E' rea mia figlia... O un insistente inopportuno Enrico?.. Le turbolenze mie sarien rimorsi?..

(stero) La morte di mia figlia.. Ah! son pur padre:

Sento ch'io l'amo, ed è forse innocente.

Seguasi il Re, ma quì si torni in breve

A invigilar. (pausa) Viscardo, io pur ti miro

Di tue follie non ben guarito. Parto.

Ti risveglia.. fra poco io sarò teco. (entra)

#### S C E N A VIII.

Viscardo solo.

Tregua, furie d'averno... a' miei riflessi

Date luogo un istante... Il re cresciuto

Tra queste mura.. Oh immagine sanguigna,

Fuggi... fuggi da me... Saria Viscardo.

Ciecamente infiammato per amore Scelto ripiego da Roberto! .. Oh furie Tormentatrici, io son già forsennato: Che bramate di più? Vile, e té stesso Alla tranquillità consigliar puoi? (2) 1 Non si tratta d'onor? .. Pria di morire Al raggio dell'onor, mori onorato; il and Ma chi la fama tua di macchiar osal ron' Purghi col sangue la tua macchia ancora... Questa notte .: la voce .. il calpestio .. . Quel ferro che s'oppose. Ah! che convinto Fui di delirio.. In diligenza chiuse Eran tutte le porte, ed io vaneggio : Tutti i sospetti miei saran delingi a same Le avversioni di Bianca : quel suo pianto. Quì il Re così per tempo :: Burrascoso 14. Contro me .: i suoi consiglizza d' Adelaide J Che lo seguì, la sospension .. gli accenti Di maligna ironia .. che questa notte .. Ch'è necessario, ch'io qui resti in guardia Della mia sposa.. A me pur disse Enrico Che giunse per punirci .. e ad Adelaide Disse che affetto a queste soglie, e brama Di salutar Roberto lo condusse ... Menzogna aperta .. e sarò folle, e ingiusto A sospettar che l'onor mio s'insidia? ... Miserabil Viscardo, in quale abisso Per amor ti scagliasti? Alla vendetta T'accingi omai. Don Pietro da Messina A un cenno mio verrà .. forte è il partito ...

BIANCA CONTESSA DI MELFI 202 M' unirò con Ruggero .. esule Enrico Di Regno, e forze privo.. E può Viscardo Cospirar contro al Re? .. nome acquistarsi Di traditor? ... No no questa è la via Sol di disonorarsi, è non è quella Di difender l'onor .. Moriamo illesi Nella fama, e innocenti.. Raccogliamci. Fuor da ogni nube.. Bianca m'abborrisce.. Oh affanno insofferibile! .. tu forse Strano mi fai ... S' abbia un rival cagione .. Che m'è avverso il suo cor., se il Re sia questi. Oh Dei spegnete un sì terribil dubbio .. Di certa reità nessun poss' io Sinora condannar. La mente ho inferma D'amor, di gelosia.. posso ingannarmi. Bianca sia il libro, in cui studiar pretendo I delitti non men, che la vendetta:

\*

1 1 10 11

## ATTO QUARTO.

Segue la decorazione medesima. E'notte; e una statua di Moro, o d'altro sostiene una torcia che illumina.

#### SCENA PRIMA.

D. Bianca immersa nel pianto, e Silvia.

Silvia I Ciel v'ha data la ragione, o figlia.

Avversità non v'è, che il suo soccorso

Far men grave non possa.

D. Bi. La ragione! ...
Silv. Sì, il buon riflesso alfine, il rassegnarsi.

L'adattarsi !...

D. Bi. (con disperazione) Mi lascia...io son capace
Di disperazion solo, e d'angoscie.
Più ragion non ravviso, ed odio tutti,
E più d'ognun chi mi conforta. Parti.
L'esser da tutti abbandonata, oppressa..
L'alimentare il mio dolor, le pene..
Il morir ne'singulti, è il mio conforto.

Silv. Ma, Signora ...

D. Bi. (crucciosa) T'invola; io tel comando.

Silv. (da se) Spettatrice a qual fine esser degg'io?

(entra piangendo)

D. Bi. Enrico non è sposo ... ed io son moglie:

(s'abbandona sopra una sedia, e nel pianto)

204 BIANCA CONTESSA DI MELFI
(scuotendosi) Empia! .. nè ripugnar puoi la tua mente
Dalle dannate immagini infernali ..
Trema .. Sei tù la sola che uno sposo
Tolleri non amato .. ed obbedisca
A' precetti del Ciel ... Ma l'altre forse.
Non amaro un Enrico .. Io pur discesi,
Benchè a forza, a un tal nodo .: fu vendetta
D' un geloso furore .. Ah che al veleno

(ella ricade nel pianto)

## SCENA II.

Pria discender dovea.. Son disperata.

Un servo, e la detta,

Ser. (da se) Di finga, e s'obbedisca.) Mia Signora..

D. B. (levando il capo) Che vuoi?

Ser. Quì m'ha inviato il Contestabile.

Egli scusa vi chiede se stanotte

Sola vi lascia.

D. Bi. (sorpresa) E qual cagion lo sforza
A star lunge da me?

Ser.

Non saprei dirlo:

Ei disse sol che un punto dell'onore

Per tutta questa notte l'allontana.

Prese la spada; armar fece de'servi;

Che lo seguiro, e dal Castello è uscito.

D. Bi. (da se spaventata)

Che sarà! .. che avverrà! d'Enrico certo
Si cospira alla vita.. Oh Ciel lo salva,

Salva lo sposo.. e me.. me sola priva

#### ATTOQUARTO: 20

Della odiosa luce! .. (al servo) Ed il mio sposo Potè lasciarmi, e correr ne' perigli?.. Va va, servo; mi lascia, io tutto intesi,

(ricade nel pianto)

Ser. (da se) E sarà sospettoso!.. Ella lo adora. (entra)

#### SCENA III:

Silvia, e p. Bianca, indi Enrico.

- Enrico, o figlia. Dal veron che pende
  Sul pensile giardino il vidi, e volle
  Favellar meco. Egli trattenne il passo,
  Quì non entrò perchè con voi scoperse
  Del sposo vostro un servo. Attende avviso
  Se sia partito.
- P. Bi. (levandosi spaventata) Enriço! Ah cara Silvia, Se m'ami lo impedisci.. digli.. digli Che in Palermo si salvi.. a' sguardi miei Non ardisca apparir.
- Enr. (entrando) E sì odioso E'di venuto Enrico a'sguardi tuoi?
- D. Bi. (con un sospiro) Odioso!.. Soccorso, o Dei sdegnati. (ricade nella sedia)
- Enr. Silvia, te n'esci, e chiudi. Silvia esce, e chiude)
- D. Bi. (si leva, c sostenuta) Violenze!..

  Non son aspri abbastanza i giorni miei

  Per cagion vostra?

Enr. (con dolcezza) Violenze Enrico! ..

- 206 BIANCA CONTESSA DI MELFI
  Con Bianca violenze!.. Enrico amante;
  E cagion de tuoi mali?
- D. Bi. (furiosa) A terra a terra

  Le inique chiavi ch'adito vi danno

  A cimentar d'una onorata dama,

  Debile un tempo è vero, il sacro onore.

  Ella è moglie, Signor..
- Enr. (impetuoso) Taci.. un tal nome Esprimer dei solo per me.. Crudele. Sconoscente.. incostante..
- Ferite questo sen. pene minori

  Tra l'ombre troverò. (ella piange)

Enr. (addolorato prendendola per una mano)
M'ami tu dunque;
Vita di questa vita.. e del tuo Enrico

Vita di questa vita.. e del tuo Enrico
A un'apparenza, ch'evitar non poute,
Senza pria esagerar con chi t'adora,
Senza cercar s'egli è in delitto, e senza
Tardar almeno alcuni giorni, puoi
Facil donarti ad altro sposo in braccio,
E questa amata destra..

D. Bi. (con furore) E'vero.. è vero..

Un genitor tiranno.. un cor geloso..

Un velen minacciato alla mia vita..

L'aver veduto.. udito che Adelaide..

Disperato disio di vendicarmi

Contro me stessa.. al precipizio estremo

Mi strascinò..(invasata) Già è tardo ogni consiglio..

Gli orrori miei sono al lor colmo.. E'questa..

207

Sì, questa è quella mano dispietata,
Che ad altr'uom l'intangibil maritale
Fede giurò ... questa è la rea che intrepida
Firmò il foglio fatal de' miei tormenti ...
Maledetta mia destra... (guarda intorno furente

verso la torcia) in quella fiamma

Dal sacrilego patto che firmasti

Dal sacrilego patto che firmasti
A sofferir cominci il tuo castigo:

corre disperatamente alla fiamma per ardersi la mano)

Enr. (trattenendola) Bianca, che fai?

D. Bi.

La mia disperazione

Seguir mi lascia!

(si svincola, e con violenza avvicina la mano alla fiamma)
Enr. In te stessa ritorna.

(spegne la torcia, e la scena si oscura)

D. Bi. Crudo, il lume spegnesti! Silvia, lumi ...

Enr. Calmati, vita mia ... lascia ad Enrico

Del scior d'un nodo si funesto il peso ...

A quel pirata, che mi t'ha rapita

Nulla conceder mai... per me ti serba...

Punirò chi t'astrinse .. e se si oppone

Al possederti, il possedere un Regno,

Tutto rinuzierò fuor che te sola.

D.Bi. (piangendo) Perdono, o Sire, a'miei deliri.. Oh Enrico,
Tutto è perduto omai per Bianca.. Truce
E' il martirio abbastanza in chi discese
A darsi in preda a un abborrito sposo..
E che il cor... empio labbro ti raffrena,
Non accrescere asprezza alle mie angoscie..
Chi oserete punir?.. Mio padre?.. Ah tutti...

# Tutti gli accenti vostri son ferite A un'alma lacerata.. mi lasciate

In grembo della morte.. e voi gioite;

(ella piange col velo agli occhi amaramente)
Enr.(da se piangendo) Imprudente..ma no, sarai mia sposa.

(in ascolto verso l'uscio opposto a quello per cui è entrata Silvia, da se)

Odo tomor .. che fosse il mio rivale!
Serbiam la fama a questa sventurata.
Di qua chiuse la serva.. Il secreto uscio
M'apra la via.

(egli tentoni apre l'uscio secreto di facciata ed entra richiud.)

D. Bi. (piangente) Ma, Silvia, Silvia, Iumi.

### S C E N A IV.

Viscardo, D. Bianca, indi Silvia con lume.

Vis. (entra adagio, e tentoni, e richiudendo la porta per cui è entrato, da se)

m Romor quì intesi .

(fa qualche passo verso D. Bianca, la quale lo crede Enric.)

D. Bi. (piangente)

Deh, Signor, partite..

Più maturi riflessi, e più prudenti

Sieno i vostri pensier.. V'ho amato un tempo,

E più amarvi non deggio.. Io sono moglie

Di chi non amo, è ver.. ma finalmente

E' Cavaliere, e rispettar si deve..

Se non amo lo sposo.. amo l'onore..

Per questo morirò.. Se siete giusto,

ATTO QUARTO. 209

Se nodrite pietà .. più dove io sono

Non apparite .. a' piedi vostri supplice

Questa grazia vi chiedo.

(s' inginocchia a Viscardo

#### S C E N A V,

Silvia con lume, e detti.

Silv.

## Eccovi il lume.

(si rischiara la scena, Silvia resta estatica)

D. Bi. (sorpresa, e spaventata levandosi)

Sposo ... (a parte) Oh Dio se diceva... se per sorte.

Se espressi ... (a parte) Ah che mi nasce!.. Io son perduta.

Vis. (attonito dopo aver girato il guardo fieramente per tutta la scena costringendosi alla calma)

Sposa.. da qual spavento!.. che vi turba?.. (austero a Silvia) Esci, serva, di qua.

(addita l'uscio per cui egli entrò. Silvia tremante

posa il lume e s'avvia per entrare

dalla parte dond'è uscita. Viscardo

segue con fierezza)

No no di qua.. (accennando come sopra)
Silv. (sbigottita) V' obbedisco, Signor.

(da se verso D. Bianca) Misera donna!

(esce piangendo. Viscardo chiude la porta di dentro Tom. X.

p.Bi. (da se) Costanza, o Bianca, al fin de' tuoi martiri.

(ella cade oppressa sopra una sedia)

Vis. (agitato da se) Alma mia, ti rinforza.. ti raccogli.. Reprimi l'ira.. in sì tremendo istante N'hai dimestieri.. O qui era un uom con Bianca, O qui l'attende, e le parole espresse, Che dispone di dirgli allor che giungne.. Che fosse il Re com'io sospetto?.. O Numi. Fate che sia fallace il dubbio mio!.. V'amai.. ma più non deggio amarvi.. Il sposo Bench' io non ami ... amo l'onore.. Oh inferno Di perigli, e di pene!.. Empio Roberto, 1 miei sospetti ecco avverati.. ed ecco De' miei mali la fonte .. A quale oggetto Mi stringe indissolubile destino!.. E ch'odiar non posso!.. E quale oggetto M'invola un cor che adoro?. (furente) A che più tardo? Forse l'iniqua serva in quelle stanze L'obbrobrio mio nascose . lo più non curo Nè perigli, nè vita... Si rischiari La reità di Bianca : (guardandola) e poi s'estingua L'oggetto iniquo della mia vergogna.

(entra dalla parte dond'è uscita Silvia col lume, e furioso chiude l'uscio per di fuori)

### E N A VI.

And The Color of t

,

#### D. Bianca sola.

D. Bi. (che averà osservati i movimenti di Viscardo levandosi agitata)

Hu illusion!.. che m'avvenne!.. Enrico pure... lo fuor da sensi.. egli senti lo sposo.. Per la secreta via tacito sparve Rispettando il mio onor.. Viscardo adunque Di partir finse, e sol.. Chi mi sa dire, Se Enrico sia partito: se sia lunge... Se sorpreso esser possa in queste mura... E qual eccidio .: O Numi, soccorrete Il Re., lo sposo., e la cagione indegna Di sì atroci vicende, fulminate. Ma non vid'io lo sposo irato uscire Co' caratteri tutti d'omicida Nel guardo, e nel sembiante impressi?.. Chiuse Non ha tutte le porte i e non sei certa, . Bianca, che armato d'un pugnal ritorni, E ti trafigga il sen? (con entusiasmo) Si; vien :. vieni.. T'abborrisco .: trapassa un cor, che tuo Esser non può giammai.. purga la terra D'un mostro abbominevole, che in odio Ha la luce del dì.. 1i sazia.. (pausa) E ancora Di ribrezzo al morir son io capace!.. Che si dirà? che rea di colpe enormi

Colta in delitto.. adultera convinta

Per la man dello sposo estinta caddi.

Morirò, ma onorata.. In seno al padre...

Ah ch'io non ho più padre.. (spaventata)

Odo Viscardo..

Parmi vederlo fulminante.. armato.. Fuggiam.. ma dove?.. a questa parte i servi Saran parati ad impedirmi il passo..

Quella al di fuori ha chiusa il mio tiranno..

(verso l'uscio secreto) Uscio, che a' falli miei fosti ministro,

Questa sol volta all'onor mio soccorri!

(ella trae una chiave, entra per l'uscio secreto, e chiude)

#### S C E N A VII.

Viscardo solo.

Vis. (entra confuso richiudendo la porta di dentro, e non guardando dov'era D. Bianca, da se)

Gli usci, le toppe, i chiavistelli chiusi
Esattamente son, nè alcun ritrovo..

Quì nessun puol udirci. Assoggettiamci
Al rossore, e a punir.. Colle prighiere..

Colle minaccie.. e con un ferro alfine
Si costringa a parlar.. da questa serpe
Il veleno si beva a'giorni miei..

Fiera necessità!.. Cor mio la soffri.

(mezzo volto alla parte dove era D. Bianca, serio)

## ATTOQUARTO. 2.13

Bianca.. (si volge dov'era, e dopo alcuni atti di notabile stupore furioso)

Bianca.. O Ciel giusto!.. Ella è fuggita!..

Fuggita!.. E' dunque rea?.. si trovi, e mora .:

(corre all' altra porta, e osservandola s' arresta)

Come!..al di dentro ancor quest' uscio è chiuso!..

Di qua non fuggì dunque.. all' uscir mio

Chiusi quello al di fuor.. Forse di furto

Mentr'io quì meco.. nella doglia immerso...

Eppur chiuso è al di dentro.. O mente mia;
Reggi.. reggi se puoi.. L'udito mio
Non udi Bianca?.. Qui non giunse Silvia
Con lume? e non vid'io Bianca cadere
In quella sedia!.. Il cruccio mio... il sespetto
Può a tal segno ingannar tutti i miei sensi?..
Creder dovrò che sia questo palagio
Le favolose ammaliate mura
Degl'inetti romanzi?.. (delirante) Bianca.. Bianca.
Idolo mio .. che dico?.. Bianca iniqua..
Del mio cor .. dell'onor strazio.. ludibrio;
Vieni alle mie vendette: (vien picchiato all'uscio dove Silvia entrò)
Chi va là?

#### S C E N A VIII.

Roberto; e Viscardo.

Rob. (di dentro) Son io, Viscardo.

Vis. (sorpreso) Il Conte! .. Che dirò?

Rimproccierà la mia stoltezza ancora?

Obbligherò la serva.. Ah sulla lingua

De' servi infami affiderò il mio cruccio..

Sull' onor mio i sospetti!.. Simuliamo..

Tanto del vero seguirò la traccia,

Che troverò dov'egli alberga.. S'apra.

(apre)

Signor voi qui a quest'ora

Rob. (dopo averlo guardato con austerità) Ed a quest

ora

Viscardo in veglia torbido, e inquieto?
Mi sciolsi dalla corte, e qui rivenni.
Ben compres' io che non ben fermo, e acceso

Il capo ti lasciai. Giungo, e quì trovo, Che opportuno è il mio arrivo.

Vis. Ah padre.. Bianca..

Rob. (collerico) Eccovi ancor di nuovo..

Bianca fu il primo segno, che al mio sguardo
Si presentò di tue follie ostinate.

Ella è di là, dal pianto e dai singulti

Quasi affogata.

Vis. (con estremo stupore) Di là Bianca!

Rob. (con ira, e disprezzo) Ah stolto... Tu la vecchiezza mia rendi infelice.

Vis. Ma che vi disse?

Tra gli affanni, e il pianto Rob. Rilevar sol potei, che questa notte L'abbandonavi, e che con genti armate Del castello eri uscito.

E più non disse? Vis.

Rob. (minaccievole) Non mi disse di più. Non è argomento Questo da far morir sotto al dolore Una mia figlia?.. una tua moglie?

Vis. . . . . . . . . . . . E il Re!..

Rob.(impetuoso) Che, Re?.. Che Re?..

Non era egli sdegnato? Vis.

Rob. Sdegni, o non sdegni, a tutto argine posi, Tranquillo è ognun. Pacifica la Corte Tutta lasciai nel grembo al sonno. Io solo Miseró vecchio di riposo privo Spettator giungo a stravaganze indegne... A singulti; a sospir.

Vis. (da se cruccioso) M'ucciderei! Bianca di là?..

Di là. Da frenesie Rob. Sarai sempre occupato?(chiama) Bianca.. Bianca:.

the state of the s

23, 15 2 11 11 10 11 5 0

### S C E N A IX.

The state of the s

D. Bianca; e i detti.

D. Bi. (sbigottita da se)

Cedo .. cedo, destin .. la morte incontro ...

Vis. (sorpreso da se)

Bianca! ed è ver?.. non era quì?.. nol credo... E' malia?.. sognai forse! .. Ah ch' io non erro ... Simuliam .. verrà tempo.

Rob. Bianca, vedi

Che t'ingannavi? Il tuo sposo, t'è presso!

D. Bi. Sposo!.. dunque egli è ver?..

Vis.(constringendosi) Sì, cara sposa..

Dissi.. ma poi cambiai pensiero. (a parte) Io scoppio a Rob. Via, cari figli, amatevi.. troncate,

Tu i turbamenti ciechi dello spirto,
Che traviar ti fanno.. e tu quel pianto,
E la mestizia inopportuna eterna.
Ite al riposo unanimi e tranquilli.
Una vita decrepita omai stanca
Ir lasciate al sepolero, che l'attende,

Vis. (con dolcezza) Vieni: o mia sposa..

Senza tante amarezze nel suo fine.

(a parte cruccioso) a illuminar Viscardo

# ATTO QUARTO: 217

Di sue sciagure, ed a morir se il merti. (entra)

D. Bi. (sbigottita e tremante Padre ...

Rob. (fiero) Non molestarmi.. io non son padre Di chi non compie agli obblighi di figlia.

D. Bi. (tremante prendendo una mano a Roberto in atto di baciarla)

Concedetemi almen, padre, che prima..

Rob. (ritirando la mano con isdegno)

Renditi degna di chiamarmi padic

D, Zi. (con disperazione)

E abborrisco il morir!.. che più mi resta?

(entra intrepida seguendo Viscardo)

## S C E N A X

Il Co: Roberto ottuso.

Concedetemi almen, pddre, che prima!...

Che volea dirmi?.. Saria mai Viscardo
Simulato, e disposto a qualche eccesso?..

Da qual ribrezzo è questo cor sorpreso...

Il sangne mi s'agghiaccia.. Figlia.. Figlia...

Ma vane larve... i miei timori accresco.

Sono grevi abbastanza. Quanti nembi
Di funesta catastrofe stan sopra

A questo Regno.. ed al mio capo. Adunque
L'illibata virtù sarà punita?

Che far doveva un onorato vecchio?...

Cerchiam qualche riposo.. Oh di qual giorno
L'arrivo attendo allo sparir dell'ombre.

(entra nel suo appartamento...

1 : 1 : 1

ا ا ا ا

f

To be a second of the second o

# ATTO QUINTO.

Segue la decorazione anteriore. E' ancor notte, ma il giorno è vicino, e la stanza è illuminata.

# SCENA PRIMA.

Viscardo esce furioso, e disordinato colla spada ignuda dal suo appartamento, indi D. Bianca.

Ritroverotti.. la tua voce seguo..

Questa vita che brami a te cimento.

(entra frettoloso per l'altra porta)

D. Bi. (esce agitata con un'arma da taglio, che terrà coile mani a traverso alla lama. Averà la mano si nistra, e il braccio insanguinati, e alcuni spruzzi di sangue sulla camicia, e sul petto. Sarà scapigliata pallida e mezza spoglia)

Fermati, forsennato.. Ah ch' ei sen vola!...

Numi ... lo so che il mio destin crudele

Esser deve il morir. (corre all'appartamento del padre, e grida)

Padre .. mio padre,

D'una misera figlia disperata
Ascoltate le voci .. E qual pietade ..
E qual consiglio troverò?.. Natura
Tu guidi i passi miei nel grembo a un padre,
Che le tue leggi sotto a piè calpesta ..
Ma qual miglior asilo.. (grida più forte) padre..padre.

#### S C E N A II.

Il Co: Roberto, è D. Bianca:

Rob. (uscendo disordinato, e inorridendo)

Oh Ciel! che miro.

D. Bi. (con calore) Una infelice vittima

Della vostra barbarie. (scaglia l'arma a suoi piedi)

Eccovi un ferro,

Da cui mi son difesa.. egli doveva

Trafiggere il mio seno.. al furor vostro

Lo preservai... se voi mi deste vita

Ritoglietela ancor.. padre, ferite.

(cade a suoi piedi)

Rob. Qual spettacolo orrendo!.. Alzati, figlia.

Chi sparger volle il tuo sangue .. mio sangue?

D. Bi. Quel carnefice a cui mi condanaste.

Rob. Lo sposo!.. E qual cagion gli desti?

D. Bi. (arditamente) Quella Che della vostra rigidezza è l'opra.

figlia

E prudenza, e silenzio ho già smarriti.

Enrico adoro.. egli m'adora.. Io taccio
De'nostri affetti i sconsigliati errori..

Coprili, o Ciel, d'un denso velo.. Solo
L'ingannevol credenza, che Adelaide
Fosse ad Enrico sposa.. e le crudeli
Vostre minaccie, disperatamente
M'indussero a punir sopra me stessa
I falli miei col dar fede di sposa
Ad un mostro d'averno al guardo mio..

Questo core è d'Enrico, e invan mi sforzo
Ad ingannar me stessa, e a dover miei..

(piangendo) Ferite un cor sacrilego, e ribelle.

Rob. (commosso) Calma.. calma lo spirto, e credi, o
figlia,

Che zelo sol di huon vassallo indusse
Un genitor, che t'ama, alle minaccie,
Ch'eseguir non avria giammai potuto..
Prestami fede, e piangi al mio dolore
Più che alla tua sciagura.. Avversa stella
S'oppone all'opre mie.. Resi infelice
Una figlia.. uno sposo.. e forse privo
Fia di regno colui, ch'io Re pur feci..
Ciò che i Numi han disposto avvenga... Oh

Dimmi più oltre .. ogni altro mio pensiero Cessa per or .. le voci di natura Mi raccolgono in te .. Lo stato atroce In cui ti miro, di rigor mi spoglia, E di rimorsi, e di pietà, e di pianto Sol mi rende capace .. Dì, favella...

D: Bi. (piangendo) Ah padre.. perchè mai con tal lin-

Pria non mi ragionaste... Io non vi celo, Ch' Enrico ha chiavi, e non previsti modi Di penetrare occulto in queste mura.. Ch' ei venne, e meco favellò.. che amore Rinvigorì le nostre fiamme.. ch' io..

Rob. (siero) Come .. e potresti mai?:.

D. Bi. No, padre ... un nodo So rispettar, benchè abborrito, e crudo Mi scagli in un sepolero .. Io non dirovvi Come Viscerdo di mia fè sospetti, Giusta son, nol condanno in ciò. I successi Innocenti, e che attonita mi fanno; Che narrar non saprei, superflui sono... Disposto il vidi a trucidarmi... e corsi Dove nel pianto mi trovaste immersa. Al vostro austero ed implacabil cuore, Che mi commise di seguir lo sposo Nelle mie stanze... il mio presentimento Vi spiegò indarno un vacillante passo, Ed un pavido labbro supplichevole ... Appena giunta violento e fiero Volle obbligarmi a confessar delitti Ch' io non aveva : indi molesto è schifo Cambiò favella, a accarezzarmi volle... Superabil non è l'avversion mia... Padre perdono...io lo rispinsi irata... Egli acceso di cruccio questo ferro

Prese, e volle ferirmi... Alle mie strida Sordo fu ognun... Natura che abborrisce L' immagine di morte mi diè lena... Ci dibattemmo, e per strappargli il ferro Lesa son questa mano ... (la sinistra) La miá voce June .

Raddoppio, e gli ululati, e alcun soccorso Non arriva per me ... già indebolita Dovea cader ... ma un'opportuna voce Mossa a pietà, che dal giardino è uscita; E fu certo d'Enrico, io ben la scorsi. La mia morte sospese ... Ella gridò: Viscardo, ti raffrena; ogni lusinga Lascia di posseder quella infelice, Se non estingui un tuo zival. Ti attendo att to Vieni a morir, o a trucidarmi... Bieco Viscardo mi guardo, tremendo in vista .... Sospirò amaramente, indi feroce Staccandosi da me, prese la spada, E di chi lo sfidò sen corse in traccia... Rob. (cruccioso) Ah sciagurata ed empia!.. D. Bi. Sì, v' intendo ...

Feritemi ... spargete il sangue vostro ... Un' empia son ... ma voi tal mi voleste ... Prevenuto è il mio core ... A quel tiranno Verso cui costringeste la mia destra, Nulla concederò ... padre ... nol posso ... Spiri ... spiri quest' alma ... trucidatemi .

lob. (raccogliendo il pugnale con ferocia) Sì ... l'onor mio ... lo merti ...

(in atto

#### 224 BIANCA CONTESSA DI MELFI

di ferirla, e si trattiene) Ah ch'io
non posso!..

Della mia titubanza, iniqua, esulta.

Dee questo ferro trapassare il seno

Di una figlia ribelle, che la fama

Lorda a uno sposo, a se medesma, a un
padre,

Che mette un Re a periglio del suo Regno,
E a periglio di vita, o aprire il seno
D'un angoscioso ed onorato vecchio,
Che ti produsse, e a cui manca la forza
D'essere spettator di stragi e sangue,
E del ludibrio della sua famiglia! (prorompe in
pianto)

D. Bi. (piangendo, e con disperazione) Nel mio sen,
Nel mio sen lo rivolgete...
Io son la rea cagion d'ogni sciagura.
Uccidetemi, o padre... mi ferite. (resta col velo agli occhi)

5

# S C E N A (III.

Enrico, e i detti,

Si fa giorno.

Enrico uscirà con un sopratodos indosso, che lo copre tutto, e con una maschera sul viso; avrà seco un servo. Esce dalla porta laterale)

Enr. (con voce alta, e imperiosa) Noberto. (si trarrà in fretta la maschera, e il sopratodos consegnandoli al servo, che a un cenno parte, ed egli rimarrà vestito da Re coll'ordine in petto).

Rob. (mirandolo con sorpresa, e rispetto)

Voi Signor!

D. Bi. (da se addolorata) Enrico!.. Oh Dio (cade sopra una sedia, a un tavolino indebolita immersa nel pianto)

Enr: (a Roberto) Non fissar l'occhio no nel tuo Sovrano.

Che sprezzasti abbastanza... Io ti disciolgo Dagl'ipocriti omaggi .. Ti raccogli Ne' dover di natura, io tel comando, E se impor non ti posso, io te ne prego. Dell'inumanità spoglia il tuo cuore, Tom. X.

Specchiati nel tuo sangue, e ti commovi.
S'io non era stanotte, quella misera
Cadea svenata per la man crudele,
A cui tu l'annodasti. Eccoti il frutto
Dell'aspra tua barbarie. Sconosciuto
Sfidai Viscardo, dal Castello il trassi,
E deluso da me, m'attende al campo.
Quì venni a dirti in libertà, che reo
Di troppo audaci temerari abusi
Contro un Monarca sei, che Bianca è mia...
Che d'altri esser non può...

Rob. (con alterigia) Signor, fermate: (va a chiuder l'uscio donde è entrato il Re)

Ear. (minaccievole) Che pretendi di far?

Rob. (ritornando) Di salvar voi?

E di giustificar la mia innocenza,
Se all'udito d'un giovane furente
A cieca passione abbandonato
Penetrar può dell'innocenza il grido
E quel della prudenza. Alla bilancia
Del vostro genitor la volontade
Spalleggiata da' Grandi, e la condotta
Della mia lealtà ponete, e quindi
Se il mio rigor d'infedeltade ha macchia,
Se non è tutto in benefizio vostro,
Mi condannate, e mi punite. Spoglio
D'ogni interesse io sono, e non ambisco
Per vedere una figlia in trono assisa
Di porre un Re a periglio, ed a certezza
Sol di guerre civili sanguinose

D'orride stragi i sudditi, e i vassalli. Oueste dannate idee lascio agli stolti Da passione ottenebrati e folli, Del fulgor di ragion resi incapaci. Tutti i delitti miei son nell'amarvi, E nel volervi Re. Per tor gli obbietti Alle amorose mie brame fedeli Dalle vostre vertigini impedite; O trucidar doveva una mia figlia, O maritarla a un onorato sposo, Che un Sovran giusto rispettar dovrebbe. Il più mite partito all' uopo io scelsi; Rigido fu, ma in vostro pro. Se voi Sedotto non aveste un cor muliebre Contro alle leggi d'ospitalitade, E se insistente sprezzator di queste, Circuitor, suscitatore ancora Non foste d'una sposa, e sfidatore Contro alle vostre leggi, d'un marito; Barbaro padre non saria Roberto, E argomento di pianto or non avrebbe: Siate giusto, Signor; se reo son io, Lo son di vostre reità soltanto.

(egli piange)

Enr. No, no Roberto, non pensar col pianto;
Co' rettorici sensi, e colle accuse
Di stornare il mio cor. Gli umani affetti
D'insuperabil simpatia, dividi
Dagli affetti di Regni e da politica,
O fallace sarai. Tutto sorpasso,

Ma l'amor mio, ma i preventivi impegni Della voce d'un Re denno esser salvi. E' illegittimo il nodo, che facesti; Senza Bianca non vivo: Ho degli amici, Sostenermi saprò...

Rob. Tutti nemici

Della Sicilia i Grandi, Enrico, avete.

Se la mia benemerita famiglia,

Che sol premio ha da voi d'obbrobrio e macchie,

Se l'onorata mia canizie, e il pianto
Vigor non han sulla giustizia vostra,
Nulla vi tacerò. Per poco ancora
Il bel nome di Re voi possedete.
A Don Pietro in Messina già inviati
Furo secreti nunzi ad invitarlo,
E Ruggero di Procida, e i seguaci
Uniti alla milizia e al popol tutto
Cospiran contro voi. La generosa
Principessa Adelaide, che pur v'ama,
Invan s'affanna in favor vostro e prega.
Per evitar de'sudditi le stragi,
E la vostra caduta, ella esibisce
Di chiudersi per sempre in un ritiro;
Anima invitta, e mal ricompensata!

(piange)

Enr. Apprezzar so della cugina il merto,

E i sagaci tuoi detti ben comprendo.

Non supera il mio amore arte, o periglio.

(odesi romore) Ma qual strepito suona!

### ATTO QUINTO. 229

Rob. (agitato) Ah Enrico!.. ah figlio Questi è Viscardo furioso... entrate

Per pietà in quelle stanze.

D. Bi. (si scuoterà, e dinoterà spavento)

Vi supplico celarvi:

Enr. (con fierezza) Io celerommi?

Tremi chi troppo ardisce... E il tuo Monarca
Consigli alla viltà?

Non vi consiglio...

Vi priego per l'onor di mia famiglia,

Che sol merti ha con voi... per quella incauta

Che mi disobbedì... ma ch'è pur parte

Delle viscere mie... pel mio dolore

S C E N A IV:

Viscardo, di dentro indi fuori, e i detti:

Vis. (di dentro) Aprite ... aprite
O viva il Ciel cadrà quest' uscio a terra.

D. Bi. (spaventata levandosi) Padre dovrò perir nel vostro grembo?...

(ad Enr.) Signor, se d'una misera la voce, Nelle agonie di morte, in voi può nulla, Aderite alle preci di mio padre:

(supplichevole)

Enr. Sfortunata ... infedel per tua sciagura,

E per sciagura mia ... Sì, la tua voce

Può un Re, che t'ama, a timidezza indurre.

(entra)

Vis. (di dentro con romore) Si tarda!... A terra, a terra omai quest' uscio. (sì picchia)

D. Bi.(tremante) Padre ... pietà ... (si avvicina al padre)

Rob. (rispingendola iracondo) Và, che pietà non merti...

T'allontana... rifletti a qual voragine
Di cimenti scagliasti un vecchio padre...
Non t'esca più un tal nome... io non ho figglia...

Non t'avess'io prodotta... Ciel mi assisti, (apre l'uscio)

Vis. (entra, guarda furiosamente per la scena, indi fissa lo sguardo torvo in Roberto)

Rob. (con calore) Avran mai fine i tuoi furori insani?

Vis. (fiero) Insani!.. Mi tradisti, e ancor m'insulti?

Un mio rival col nome di rivale

Alla morte mi sfida ..; lo ritrovo

Sotto a vesti mentite, e mascherato...

Chiedo chi sia ... il suo nome ... ed egli tace ...

Usciamo dal Castello per morire

L'uno, o l'altro di noi ... Trova un pretesto

Di congedar parecchi armati occulti

Per non usar soperchieria ... mi lascia,

Avido di morir, deluso al campo ...

Ed insano sarò?.. (furioso) Notizia ho certa,

# ATTOQUINTO. 231 Ch'egli entrò nel Castello, e in queste stan-

Si tarda ad aprir l'uscio ... e all'entrar mio Querimonie m'accolgono, ed ingiurie?

Rob. (alquanto confuso, ma con grandezza)

Quì chiuso, alla mia figlia ... in tuo favore ...

Ma non mi degno ragguagliare a un ebbro

Nelle vision di gelosia, e furore,

Nè l'opra mia ... nè l'innocenza sua.

Viscardo, io son l'offeso, e troppo ... troppo,

Per chi forse te debile comprese,

Ti prende a scherzo, e i tuoi ratti deride,

Trascorse il tuo furor brutale e stolto:

Il tuo delirio alla pietà mi muove.

Sappi, che contro Enrico si cospira,

Che ne' sospetti tu non resti illeso ...

Cred' ei che presso a te Don Pietro occul-

Passa a Palermo tosto, ivi m'attendi, E ti prometto...

Vis. (cruccioso) Che!. Stolto sarei

Se più a' raggiri imperiosi tuoi

Prestassi fede. I soli miei rimorsi

Son quei d'asser disceso a' tuoi consigli,

E alla fervente mia fiamma d'amore.

Certo son io, che in queste mura entrato

E' il mio rival... che forse è a te palese.

Ho avvisi, e contrassegni indubitabili...

S'è celato nel centro della terra

Lo troverò!.. Ma a che mi perdo omai?...

## 232 BIANCA CONTESSA DI MELFI

(va impetuoso verso la stanza in cui è il Re. Roberto lo attraversa e corre a porsi sull'uscio per impedirgli l'entrata)

Rob. Fermati ... pria d'entrare in queste stanze Svenami, traditor ..., già incominciasti Nel mio sangue a lordarti .... Via, ti sazia

Prima in un vecchio omai stanco di vita.

D. Bi. (piangente e supplichevole) Ah sposo mio...

Vis. (iracondo) Tuo sposo!.. Chiudi, indegna,

Quel sacrilego labbro... Ed evidente

Non sarà il mio rossor? . . . . Alme perver
se . . .

Vecchio imbecil ti scosta ... (in atto di ferirlo)

#### SCENA V.

Enrico, e detti.

Enr. (uscendo con impeto, e grandezza, a Roberto)

Roberto, lascia.... lascia, che un furente...

Un reo fellone accresca i suoi delitti.

D. Bi. (da se con disperazione) Ah non resiste il cor!. Empia, t'ascondi

Alla cagion de' tuoi funesti affetti.

(entra fuggendo)

(estatico, conturbato e riverente) Voi, Sire ... Vis. Sì, son io. Sei burrascoso Enr.

Per le tue stravaganze; o per timore, Ch'io squarci il velo a' tuoi misfatti? Indarno Tenti di penetrar ne'modi occulti, Ne' quali la cautela mi dirige, Fer iscoprir de' tuoi delitti il giro. Contro a me si cospira, e si protegge Don Pietro mio fratel, che tu allevasti: Ebbi indizi, che dentro a queste mura Tu lo tieni celato all'uopo, e volli Cogli occhi miei medesmi assicurarmi! Un nuovo Re, che non conosce amici, E che a ragion diffidar dee di tutti, In sì geloso arcano, può fidarsi Sol di se stesso per maggior sciagura: Or tutto sai ... Non lusingarti, iniquo, Che la tua fellonia nel bujo resti, Nè che a legar co' forti parentele, Alla mia oppression ti giovi. Segui Nelle tue furie animalesche, e segui Co' brutali sospetti ad inveire Cogl' innocenti ... ma ti risovvenga Che il tuo Re sa punir, non men gli eccessi De' micidial, che de' fellon le colpe Sugl'infami patiboli. Roberto,

#### 234 BIANCA CONTESSA DI MELFI

Mi segui: favellar teco vogl'io. (entra)

Rob.(a Viscardo) Ma non tel dissi, incauto?...

Deh Viscardo.

Calma i fatui vapor della tua mente,

E mia figlia rispetta. Io so che sei

Mondo dell' altre accuse de' maligni:

Resti la tua innocenza a me affidata;

(da se dolente) Ma che sperar degg'io,

Numi crucciosi? (segue il Re)

# S C E N A VI

Viscardo solo.

I raccogli, Viscardo ... Una veloce Ruota è il mio capo.. e rallentar non posso Il suo rapido giro.. Oh Dei!.. potrassi Di fellonia rimproverar Viscardo?.. Tiranno!.. (pausa) Eh son pretesti.. son ripieghi Frivoli, mendicati ed abborribili, Per adombrar le insidie all'onor mio. La mia innocenza m'apre gli occhi, e parla Per tal modo al mio cor.. Io son fellone Anzi a non farmi partigian scoperto Più di Don Pietro, che di questa serpe, Che in sen Roberto s'allevò, che uccide Co' morsi velenosi i suoi più fidi... Forse m'inganno a sospettar d'Enrico... Ma son forti gl'indizj.. Jo non m'inganno Però, che Bianca ama un'altr'uom, ch'io sono Per un rival d'abborrimento oggetto..

## ATTO QUINTO: 235

Dov'è.. dov'è quel cor ch'io strappar deggio?

( guarda dentro alla parte delle stanze di Don-

na Bianca, e sorpreso)

La serva!...Ha un foglio!.. Oh Ciel fia questo il punto?
Che a rischiarar destini i dubbj miei,
E ad aprirmi la via della vendetta,
O la via di morire? .. I servi infami
De' fetenti garbugli familiari
Son gli scrigni d'arcano .. Celerommi. (si nasconde)

#### SCENA VII.

Silvia con un viglietto, e Viscardo.

Sil: (che averà un viglietto, e una chiave, uscendo timida, affannosa, e sospettosa guardando intorno)

Destin, soccorri le pietose cure
D'una tenera serva, e un cor commosso,
Dalla compassion. Misera figlia,
Se lo sposo crudel, che tu abborrisci,
Morta ti vuol!.. se il padre t'abbandona
Liberamente d'un crudele a'colpi..
Qual altro asilo avrai fuor dalle braccia
Del tuo amante primier, d'un Re che t'ama?
A tutto si ripiega.. ma al morire..
Ogni momento è periglioso.. Oh sorte
Dirigi i passi miei.. fa che la via,

Che m'additò quella meschina oppressa;
Non abbia intoppi, e che giovarle possa.

(ella va verso l'uscio secreto colla chiave. Viscardo esce mezzo osservandola, non veduto)
Vis. (da se) La scellerata, dove il piè rivolge? (Silvia
apre l'uscio secreto con la chiave. Viscardo
attonito segue da se)

Stelle!.. Che miro?.. Qual scoperta!.. (alto) Fermati:
Sil. (spaventata; e procurando di nascondere il viglietto, da se)

Lassa .. siamo perdute! ..

Fis. (furioso) A me quel foglio : (le strappa il viglietto)
Sil. (da se disperata) Chi dalla morte omai potrà salvarci?

(fugge nelle stanze di D: Bianca)

# SCENA VIII.

#### Viscardo solo:

Dove son io!.. Qual folgore d'averno Della mia mente agli occhi apre la luce D'affannoso martirio... Ecco di quelle Verità di ludibrio all'onor mio, Cagion che strano e forsennato apparvi, Il non previsto abbominevol centro... M'attendi orribil antro.. In questo foglio... Qual nuovo oggetto di spavento e d'ira Mi si presenterà?... palpita il cuore...

Trema la man.. ricusa d'obbedirmi..

Avido sguardo mio, ti appaga... e bevi
Il veleno mortifero quì chiuso.

(apre il foglio con diligenza tremando e legge)

" Enrico di Sicilia Re.. Richiama

,, Gli amori nostri alla memoria.. e quanto

"Feci per te .. Se giusto sei, concedi

" Alla disperazion della tua Bianca

" Scusa, e soccorso.. Abbandonata oppressa

, Dal genitore.. a certa morte esposta

" Della man di Viscardo.. orribil mostro..

" Che abborrisco per te.. nelle cui braccia

" La trasse cieca gelosia d'amore,

" Che per te nutre.. e porterà sotterra...

" Se non più per amor, lievala, Enrico

" Per commiserazion, dalla miseria.

"S'esser ella non può tua sposa, almeno

" Fa che viva per te.. Bianca di Melfi..

(furioso) T'apri terreno, e nel tuo sen ricevi Chi non respira più che cruccio e affanno: Ti sprofonda, e pietoso in te nascondi Da'rai del sol questo infelice sposo..

Sposo!.. E di chi?.. Mio cor, nè puoi sanarti..

Nè avvampar d'odio ancor? Sì, sì, vendetta..

Giustifica abbastanza questo foglio

La mia risoluzion. (trae un pugnale, va verso le stanze di D. Bianca, indi si trattiene)

Che fai, Viscardo?..

Diradata è ogni nube, ed or sei certo, Che il tuo nimico è un Re.. Chi ti persegue Minacciò il capo tuo di morte infame..

Bilancia la vendetta a' torti tuoi..

Ma non lasciar di vendicarti.. Ebbene..

Concedi, cruccio mio, qualche momento il

Alla mia direzion.. (chiama) Servi... o là, servi

(escono molti servi)

Îte, vi unite agli altri, e armati e fidi Parte di quella entrata a guardia resti; Onde di là nessuno uscir mai possa..

(addita gli appartamenti di D. Bianca)

Parte passate nel giardin veloci;

E da alcuna finestra di quel quarto

Nessuno fugga.. Colle vostre vite

Risponderete.. Sieno a me condotti

I fuggitivi, è sieno chi si voglia

Senza riguardi.. (verso al primo de' servi)

E tu meco rimani

Con Brarnano, Renò, Frascardo, e Altieri.

(molti de'servi partono con un inchino. Ne restano cinque. Viscardo sempre agitato, torvo, concentrato, sigilla nuovamente il foglio letto, e segue al primo servo)

Te conosco fedel. Sei tu cambiato?

Il Ser.Io, Signor? Morirò pria di mancarvi.

Vis. (sempre affannoso) Questo foglio è del Re.. Trovalo, digli,

Che tel diede una serva.. gliel consegna Con secretezza.. e.. m'odi ben.. ti guarda Dal nominarmi.. Egli non lunge forse Fia da questo Castel.. Cercane traccia; (il servo con un inchino parte. Restano gli altri quattro. Viscardo segue da se furente)

Che risolvi Viscardo?.. (guarda torvo l'uscio secreto per metà aperto)

Oh ingresso infame!..

Varco del mio rossor... di mie sciagure!..!
Fuoco è d'ira, o di amor quel ch' io respiro?
Esaminiam questo diabolic'antro!

(accenna a quattro servi di seguitarlo: entra con quelli nella porta secreta, e chiude)

# S C E N A IX.

Silvia, indi D. Bianca dall'appartamento:

Sil. (disperata guardando intorno) Entrò il crudel di là.. tutto è scoperto..

(verso l'appartamento) Uscite .. uscite .. datevi coraggio ..

Fuggiam da questo albergo. Ogni momento E' mortale per voi.

D. Bi. (uscendo desolatissima) Ah Silvia, ah Silvia!

Tu sola mi restavi.. e il colpo estremo

Dalla tua man ricevo..

(ella piange)

Sils (affannosa piangendo) E' vero .. è vero ..

Ma innocente son io .. (verso la porta comune)

Di qua, di qua.:

#### 240 BIANCA CONTESSA DI MELFI

D. Bi. (spaventata) Come, Silvia, di là!.. Mira, non vedi?..

Son custodi alla via de'servi armati.

Sil. (osservando, in maggior disperazione) Ah che pur troppo è ver .. scampo non resta:

Spira quest' aura solo orrore e morte.

- D. Bi. (agitatissima) Altra via non abbiam che la secreta

  (corre veloce verso la porta secreta)
- Sil. (con spavento) Fermatevi.. correte a certa morte..

  Io con gli occhi miei propri entro a quell'uscio
  Il carnefice vostro entrar mirai.
- D: Bi. (con orrore ritrocedendo) Ciel!.. mi vuoi dunque estinta?.. In qualche parte

  Troverò uscita, e fuggirò da questa

  Cruda cerasta a cui mi diedi in braccio..

  (rientra veloce nel suo appartamento)
- Sil. (seguendola) Ogni speranza omai vana s'è resa.

# SCENA X.

Apressi la scena a'gabinetti interni, il fondo de'quali corrisponde ad un giardino pensile con una uscita per la quale si vede la verdura. Vedrannosi delle fissure nelle muraglie notabilmente indebolite, e sconesse per i pregiudizi cagionati in esse dalle operazioni che escavarono molti pertugi secreti. Nel mezzo ad uno de'gabinetti in vista, vi sarà un tavolino con carta, calamajo, un sedile, e vi sarà sparso qualche altro sedile.

## Viscardo, e i quattro servi

Viscardo esce co' servi per l'uscio nel fondo, che riesce al giardino pensile lasciandolo aperto. Dinota ottusità, furore, e sommo cruccio esaminando i pertugi' le muraglie, le sconnessioni.

Vis. To vi scopersi, maledetti arcani ...

Vie da' spirti infernali suggerite

Per l'esterminio di Viscardo ... Quanti

Diabolici pertugi! ... e con qual strage

Di muraglie sconnese e indebolite ...

Anzi pur minacciose e vacillanta,

Per macchiar l'onor mo, vi edificare '

Come reggeste infami use pareti,

Tom. X.

A tanto disonor? ... e chi sa il tempo?

Se d'un infermo vecchiarel la scossa

Basta precipitarvi! .. (con ira) Ah perchè il capo

Non schiacciaste di quello .. Or vien, Roberto ..

Vien forsenato a dirmi ... Ho salde prove,

Che i miei non fur deliri ... Eh ch' io folleggio

In compiacenze puerili ... In breve

Il mio rival verrà ... Trovi del sangue

Di colei che m' usurpa, queste soglie

Allagate vermiglie .. e lei .. sì, lei ...

Che abborrisce lo sposo .. e ch' ei si crede

Invitato strapparmi dalle braccia,

(con compiacenza crudele)

Spaventoso cadavere scomposto
Livido in faccia ... ed orrido ritrovi ...
S'esser non puote mia .. sia tua .. ma estinta
Ma insensata .. senz'alma ... sanguinosa ..
Esulterò del tuo dolor .. (si avvia con furore,
indi pensa, e si sofferma)

T' arresta !...

Benchè giusto ... il furor non ti sovverta
Da'tuoi primi riflessi che facesti ..
Dalla cautella .. Il tuo nemico è un Re.. (pensal
Qual'idea di vendetta! in me si desta ...
E opportuna vendetta!... (verso al gabinetto)

Antro d'infamia ..

Traditrici pareti .. (pausa) Sì, ho risolto ...
Perirò forse anch'io? Vita non curo ...

(torvo alle muraglie)

Antro da' tradimenti indebolito

Reso strumento delle mie vendette..

Abbi di me pietà.. Macera, e copri
Chi m'odia, e mi tradisce, e la mia infamia.

(furioro a' servi)

Servi, di grosse mazze poderose

Provedetevi tosto .. A un cenno mio

Entro a quelle pareti date d'urto,

Rovinatele a terra impetuosi,

Indi verso a Messina vi fuggite

Ne' feudi miei. Capiste? Io darò il segno.

(i servi con un inchino entrano)

Viscardo segue da se) Cauto ed arguto ridurro l'in-

Ivi ad entrare .. e sotto alle rovine
Rimarrà estinta ... tritolata .. ed io
Colorirò, che un sfortunato evento ..

Vendicati saranno i torti miei ...

E il Re non potrà mai ... Calma mio spirto ...

T'apparecchia ...

(guarda verso la porta del giardino pensile del fondo)

Ma qual mi si presenta
Oggetto di tormento!.. Ella è la iniqua
Da miei servi condotta... Ah que sozzi vezzi...
Cor mio, non ti commovano.. resisti..
Sovvengati.. ella t'odia... e ti tradisce...
Sposo sei per sciagura... e a liberarti
Da inevitabil disonor.. sol puoi
Cambiar gli affetti rifiutati e schifi,
In feretri lugubri... ed in gramaglie...

# BIANCA CONTESSA DI MELFI Simulazione è necessaria all'uopo,

(si ricompone)

# S C E N A XI.

Molti servi armati che conducono per l'uscio pensile B. Bianca, e Silvia piangenti col velo agli occhi, e il detto.

Un Servo Signore, da un veron ch'è sovrapposto
Dal pensile giardin, da cui si cala
Ne'giardini a terren, scender vedemmo
La sposa vostra, e questa serva. Occulti
Al varco le attendemmo, e obbedienti,
Ma addolorati ancor, le conducemmo
Alla vostra presenza.

Vis. (con calma sforzata) Quella serva Levatemi dinanzi, e sia rinchiusa.

D. Bi. (piangente, ma con ferocia Viscardo.: un cor che t'odia è reo soltanto,

Punisci questo cor .. Silvia è innocente.: Tenne luogo di madre a chi s'è resa Sola bersaglio all'ira delle stelle.. Risparmia quella misera.. Il tuo cruccio Sitibondo di sangue, in me si sfoghi.

Vis. (da se procelloso) E può, chi m'odia, sostenerm; in faccia!

#### ATTO QUINTO.

2 45

i miei disegni,

(a' servi) conducete colei tosto; ed uscite.

Sil. (piangendo dirottamente) Oh figlia mia!..

(bacia una mano a D. Bianca, da cui pena a staccarsi. I servi la staccano a forza; e partono strascinandola)

D. Bi. (con fierezza Nel punto della morte Qualche grazia a' dannati si concede.

Un' anima perversa è sempre sorda

De' desolati supplici alle voci.

Estingui: estingui prima una che ti odia.

Che il suo cuore ha occupato per altr' uomo...

Che per fatalità di reo destino:

Per vendicarsi contro a se medesma

Del più fervido amor mal collocato

Cadde nelle tue braccia. M'è palese; Che tutto or già t'è noto. Via; ferisci..

Per stimolo maggior : sappi tiranno ..

Nel chiuder gli occhi alla fatal mia notte

Mi greva sol di non veder più Enrico:

(prorompe in pianto)

Vis. (da se fremente) Ira mia, ti raffrena.. e cautamente Lascia che questa vipera mi scagli Dal seno mio. (con affabilità) Per un istante al-

meno

Rallenti, o Bianca, i fieri dardi un labbro, Ghe a torto mi serisce. Io cercai solo Di favellarvi, e che nissun m'udisse. Son ora al fatto delle mie sventure. Prevenuto è quel cor per un Monarca,
Nè d'altro accuso or vostro padre, e voi,
Che d'avermi celati i vostri affetti.
Compiangetemi, o Bianca .... io vi compiange.

Conosco quanto amor posssente sia.... E che l'istinto uman talora è inerte Colla fragilità.. Nel caso mio Siate discreta.. e bilanciate quanto Abbia mestier dell' amor vostro. Io piango Sopra agli eventi.. e non vi dico quali.. Che strano, e inesorabile m'han reso Per accrescere in voi verso a me l'odio... Perdon vi chiedo.. e supplice dimando Tempo di meritar.. Voi siete Dama... Nè dubitar poss'io, che un sacro nodo Contaminato sia .. Cangierò modi .. Nel trascorrer de'giorni.. e nella vostra Prudenza spererò. Gira la ruota Delle umane vicende.. e forse il mio Sperar sarà premiato.. e ammorzerassi Nel vostro sen la fiamma a me fatale.

(egli finge di piangere)

B. Bi. (da se) Macchina di tradirmi.. o dice il vero Questo mostro abborrito.. La sua calma M'è giovevol però.. non l'irritiamo.. (con calore Ma nel girar dei dì tu speri indarno. (placida a Vis.) Più ch'io non vi credea siete cle-

mente,

Viscardo.. A' mali vostri, e a' mali miei..

# ATTOQUINTO. 247 E' vero . . . è ver . . può il trapassar del tem-

E le soavi e mansuete forme Ponno recare antidoto salubre.

Vis. (fiero a parte) Pronto antidoto chiede il mio supplizio.

(appassionato, e dolce) Come poss'io con mansuete forme

Guadagnarmi il cor vostro? Il Re sdegnoso,
E che de'miei stolti furor sospetta
Forse perirgli, e morte sopra a voi,
Inviommi un comando risoluto,
Ch'io mi porti in Messina, e ch'ivi attenda
I suoi cenni.. Comanda ch'io vi lasci
In custodia del Padre.. E chi potrebbe,
Fuori, che voi, vergando poche note,
Ottenermi la grazia, ch'io qui resti?
Lo staccarmi da voi, Bianca, m'uccide..
Se ancor degno non son del vostro amore,
Sia.. (non dirò uno sposo) un Cavaliere
Del favor d'una Dama non indegno.

(verso il gabinetto)

Ivi fogli.. ivi penne.. Ah non ardisco Stimolarvi di più.

D. Bi. (dà se dubbiosa) Qual mai nel cuore
Aspide asconde l'odiosa tigre?..
Simular mi convien. (con affabilità)

Per prima prova

Della mia conjugale obbedienza

#### 248 BIANCA CONTESSA DI MELFI

Avrete il foglio desiato. (ella è per avvicinarsi verso al gabinetto)

Vis. (in atto di accompagnarla)

Io spero

Da una destra apprezzata aver favore:

D. Bi. (da se soffermandosi)

Qual funesto ribrezzo... e qual tremore

IVI' arresta il passo!..

(rimane sorpresa)

Vis. Vi pentite, o Bianca,

D'esse propizia a chi v'adora?

D. Bi. No..

D'espression facea scelta pensando... Co'più efficaci detti anzi aderisco.

> (entra nel gabinetto accompagnata da Viscardo, siede al tavolino in atto di scrivere.)

Vis. (allontanandosi da D. Bianca, iracondo da se)
Con efficaci detti!

E ti lusinghi,
Che Viscardo si degni d'avvilirsi,
Grazie attendendo da una mano adultera,
Che ambiziosa ad un amante scrive?
T'estingui, indegno amor .. Mio sguardo, fuggi
Di mirar quella iniqua.. e t'apri.. t'apri.
Solo all'onor, che supplice e piagato
Chiede vendetta. (guarda dentro)

I servi son parati Più non tardiamo.. un sol momento ancora Potria impedire i miei cauti disegni.

(Egli va frettoloso per dare il segno di precipitar le muraglie a' servi con cautela. Guarda qua, e là sospettoso, e volgendosi alla porta nel fondo, che corrisponde a' giardini pensili, presentandosi a quella Enrico con la prima maschera)

Ah che il dolor, le passioni in folla

Tardo m'han fatto . . . . E' questo l'uomo au
dace,

Che sconosciuto mi sfidò stanotte:

Sarebbe il Re? . . . Nol credo . . Un suo satel:

lite . .

(traendo la spáda, e andandogli incontro)

Muori disturbator, di mie vendette Testimon non sarai, non lusingarti:

(corre per trucidarlo. Enrico muto trae la spada, e si bastono disperatamente)

# 250 BIANCA CONTESSA DI MELFI

## SCENA ULTIMA:

Viscardo, Enrico, D. Bianca, indi Roberto con seguito d'armati.

Mentre Viscardo, ed Enrico si battono ferocemente, D. Bianca spaventata dallo romore, esce dal gabinetto, e conoscendo Enrico benche mascherato.

D. Bi. (da se con orrore)

Enrico è quello! . . (alto) Empia son io ... Viscardo,

Volgi a me il ferro, io son di morte degna:
(i due seguono a battersi con tutto il furore senza ascoltarla, ella va a cadere addolorata sopra un sedile. In questo entra Roberto frettoloso, affannato colla schiera degli armati, e mettendosi nel mezzo
a'combattenti procurando di frapporsi)

Rob. (gridando) Ferma, Viscardo, col tuo Re combatti.

(Enrico dà un colpo mortale nel petto a Viscardo)
Vis. Oh Dio!... vincesti.. (gli cade la spada di mano)

Enr. (scagliando la maschera dal viso, e la sopravveste)

Muori, e in un ti vanta, Che un Re fu tuo rival ... che per la mano D' un Re cadesti.

Vis. (con istupore, cruccio, angoscia, e tremore) Sire!.. Voi! destino ..

> A che mi riducesti!.. (a Rob.) Conte.. Mira Nella mia piaga.. il tuo misfatto.. Morte Rapida chiudi alla perpetua notte Queste mie luci.. e schiudi dal mio seno.. Rapidamente un'alma disperata.

> > (egli vacilla, e s'abbandona spossato, scomposto, emoriente sopra un sedile cen una mano alla sua ferita)

Rob. (addolorato)

Sciogliti in pianto, mia vita cadente

(prorompe in pianto)

Enr. (con entusiasmo, e compiacenza) Bianca.. libera or sei:

Vis. (cuotendosi fremene, e affannoso da se) Libera! .. Oh furie

Di geloso furor!.

Enr. (come sopra, correndo a D, Bianca) Si perda un Regno,

Ma i sacri obblighi miei sien con te salvi

D. Bi. (levandosi disperata)

Un' empia son per te ... Lasciami ... parti .. Viscardo! .. Oh Cielo!.. a che vita mi desti!

## 252 BIANCA CONTESSA DI MELFI

(ella corre precipitosa; e s'abbandona a' piedi di Viscardo)

Vis. (raccogliendo tutte le sue forze; traendo un pugnale, e ferendola nel petto mortalmente, con furore ad Enrico)

Non mai .. non tua .: tiranno ... Mi punisci Ora se puoi:

(si dà col pugnale nel petto; e cade morto)

D. Bi. (levandosi spaventata, e tremante correndo alle braccia di Roberto)

Mio padre .. Ei m'ha ferita .. (cade)

Rob. Misera figlia.. (sostenendola)

Enr. (disperato correndo a D. Bianca) Bianca...

Incauto!.. Ah ch'io

Fui quello che t'uccise. (cade a' suoi piedi)

D. Bi. (moriente) Il mio destino ...

Esser questo dovea.. Dell'onor mio
Abbi pietade.. o Enrico.. almeno..

almeno..

Muoja Bianca tua moglie.. onde il suo spirto Voli tranquillo... a' Dei superni.:

(ella porge ad Enrico la mano tremante)

Enr. (addolorato, piangendo, stringendo, e baciandole la mano)

Io sono...

E fui sempre tuo sposo.. alma innocente..

D. Bi. (volgendosi debolmente al padre coll'altra mano tremante pigliando la di lui mano, e baciandola)

Padre : infelice ...

I miei trascorsi .. io pago «

Con funesto tributo : perdonateli ...

Servano .. all'altre figlie .. gli error miei ..

E la mia punizion d'orror .. d'esempio ..

(rivolgendosi moribonda ad Enrico)

E tu .. sposo dolente .. or non più sposo .. Vivi al tuo Regno .. Ad Adelaide .. e scorda ... E scorda .. oh Numi .. io spiro .:

(ella s'abbandona estinta. Roberto, ed Enrico abbandonandosi sopra il di lui cadavere.

Rob.

Oh figlia!.

Enr.

Oh Sposa!..

(si cala il sipario)

IL FINE.







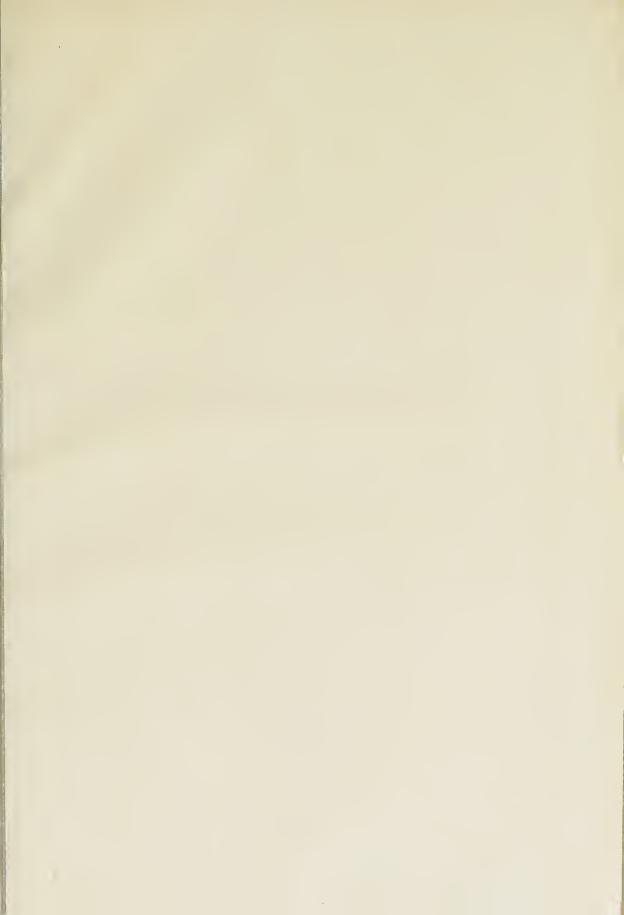



